10

# ISCRIZIONI ARABE

REALE ABMERIA DI TORINO

DA ISAIA GHIRON.

ROBENZE.

forms who say no seem to make the







LE

### ISCRIZIONI ARABE

DELLA

REALE ARMERIA DI TORINO.



LE

## **ISCRIZIONI ARABE**

DELLA

### REALE ARMERIA DI TORINO

RACCOLTE ED HLLUSTRATE

DA ISAIA GHIRON.



### FIRENZE

TIPOGRAFIA DEI SUCCESSORI LE MONNIER

1868.

### MICHELE AMARI

CHE CON TANTO AMORE

NEGLI STUDI ARABICI SORREGGEVAMI

QUESTO PRIMO E MODESTO SAGGIO

A TESTIMONIO DI AFFETTO

E DI RICONOSCENZA IMPERITURA

OFFRO E CONSACRO.

### PREFAZIONE.

Allora quando Carlo Alberto, nel mille ottocento trentatrè. deliberava raccogliere in Torino armi antiche, le quali, per numero e per merito, superassero quante di simil fatta ha la nostra Italia, nè fossero inferiori alle straniere, mandava negli arsenali di Genova e di Torino stessa per trarne quelle che vi giacevano dimenticate, e dava incarico ad ufficiali del suo esercito perchè nella rimanente Italia, in Francia, in Inghilterra ed in Germania facessero eguali ricerche. Quindi d'Italia, come di fuori, da queste ricerche, e da larghi doni di nazionali, come di stranieri, s'ebbero armi preziosissime, vuoi per ricordanza storica, vuoi per finezza di lavoro; onde in breve l'armeria di Torino sall a quell'alto posto a cui l'illustre fondatore mirava portarla. Ora fra tutte coteste armi essendo buon numero di musulmane, io venni in pensiero, sono già due anni, di studiare le iscrizioni che vi si trovano incise. Chiestone il permesso, ed ottenutolo di leggieri dalla cortesia del generale Actis, non è guari rapito da morte alla stima ed all'affetto dell'esercito nazionale, mi posi col più grande amore a tale opera. Non dirò delle difficoltà paratesi innanzi sulle prime a me nuovo negli studi arabi, nuovissimo in questo delle iscrizioni, e mi passerò dicendo come, dono alcuni mesi di lunga pazienza, copiatele tutte, mostratele a chi poteva esserne buon giudice, e insieme paragonatele sull'originale, fui lieto di vedere quasi sempre approvata la mia lettura. E non tacerò come, attendendo ad essa, mi fu fatto conoscere che le iscrizioni arabe dell'armeria di Torino erano state già copiate e tradotte dal signor barone Papasiano, e che ne conservava copia lo stesso generale Actis. Procuratomi da questo la facoltà di vederla, mi addiedi in breve come la mancanza di quei mezzi, dei quali è larga dovizia al presente, non avesse sempre permesso al signor Papasiano di comprendere per intero le iscrizioni; seppi poi dal generale Actis che parecchie armi musulmane non erano state studiate da lui perchè giunte più tardi. E però, persuasomi che il mio lavoro poteva ancora tornare utile, lo continuai con quell'amore stesso che vi aveva portato sul bel principio.

Ed ora, nel pubblicarlo, prego lo si voglia riguardare siccome diviso in due parti; la prima, cioè delle iscrizioni, intendo rivolta agli studiosi di cose arabiche, la seconda più specialmente a coloro i quali, come non molto addentro in esse, oltre che del testo e della traduzione, avessero vaghezza di maggiori schiarimenti. Questi, seguendo l'esempio dell'illustre Reinand, io diedi per guisa da non lasciar trascorrere alcuna cosa che polesse giovare alla piena conoscenza dei personaggi nominati, o alla chiara intelligenza dei motti, ond'è che incontrandomi in un versetto del Corano dissi a qual capitolo (Surn') appartenesse, in quale occasione lo promulgasse Maometto, e con quale scopo. E dei più alti personaggi dell'islamismo, quando mi se ne offriva buona l'occasione, raccontai largamente largamente ragionai delle credenze e dei riti islamici paragonandoli assai spesso con quelli che dall'ebraismo traeva Maometto.

Ultimo fra gli ultimi che attendono agli studi orientali, io non dubito, pur troppo, che inesattezze, fallaci deduzioni, errori saranno occorsi non pochi nel mio lavoro; ma i più addottrinati in siffatti studi, che sanno di quanta difficoltà essi sieno, vorranno, io spero, mostrarmisi indulgenti, pensando essere questo un primo esperimento, che per verità metto un po'trepidante nel pubblico, e la loro indulgenza mi varrà d'incoraggiamento a proseguire con maggiore animo in questi studi, siccome mi valsero d'incoraggiamento i consigli di alcuni benevoli a pormi nella presente futica.

<sup>1</sup> Reinaud, Monumens arabes, persons et turcs. Paris, 1828



### SCIABOLA.

[No 494.1]

سلطان سلبعن سر ابر سلطان سلبم خان بسم الله الرمين الرحب يا الله خدرمت سر محمد بحف سرچان على قبل النبي العكي ورسول الهشمين القرشي والمديني علبه السلام من تحت المهتم فلال السبوف صدق رسول النبي والله على الخيار و

العد لله الملك الاعلى

Lode a die re altissimo.

Sultano Solimano Sar figlio del sultano Selim Khan.

Nel nomo di dio elemente misericordioso.

O dio.

Per riverenza alla tomba di Maometto, per rispetto al sacro sepolcro del martire Ali. \*

Disse il profeta, il Meccano, l'inviato di dio, l'Hascemita, il Corciscita, il Medinene, sovra cui sia pace: sotto il paradiso è l'ombra delle spade. Ben disse l'inviato, il profeta, e dio protegge i bunni.

¹ Dapprima le armi si numerarone su tabelle di latta, me alloraché se ne aggiunaero altre, per non muture le initiera numerazione, si ripetè nelle nuove il uumero stesso in carta, la qual differenza io noterò sempre; e in carta he il numero la aciabola di Solimano.

Debbo eziandio ovvertire che ho disposto l'ordino progressivo delle iscrizioni in senso inverso da quello che trovasi nell'armeria, nelle quale dalla porta regia si va procedendo elle porta d'entrata, mentre io mercando de questa procedo verso quallo.

<sup>7</sup> La traduzione di questo motto mi fa favorità dall'illustrissimo sig. barone Tecco, il quale colla più grado cortesia mi giorò nella compilazione del mio lavoro ogni volta ch'io riccrai alle sue dottrina negli studi orientali. A ciascuno appariere chiaramente come nell'ultima parte di questa ircitione non anno con control del tuto le regote grammaticali, poiche agli epiteti dati al profeta non sempre poto l'articolo, e poiché alcuni di essi sono congiunti al rimaneate col seau, ed altri invece non sono. Forso la incire un persiano non abbastanza conoscitore dell'arabo, il quale seguiva l'asso delle san lingua priva. come conuno sa dell'articolo.

La iscriziono ha principio colla lode a dio fatta in modo che è assai comune tra i seguaci dell'islamismo, di che ci fornisce prova lo stesso Corano che comincia appunto colle parole: Lode a dio re dell'universo; e queste parole si recitano nel paradiso dai beati in fino della loro preghiera. 1 Dipoi viene il nome del possessore della sciabola che fu Solimano il Grande, il quale nacquo nell'anno novecento dell'egira, " e morì nel novecento settantaquattro. " I Musulmani, fidando in una tradizione del loro profeta, la quale diceva che dio manderchbe al cominciar d'ogni secolo chi desse forza alla loro legge, nutrirono di lui le migliori speranze. E questa volta la tradizione parlò il vero, perocchè Solimano fu uno de'principi più reputati dell'islamismo, Egli, grande in guerra ed in pace, vinto Thamash re di Persia, gli tolse Tauris e Bagdad; si oppose con fratto alle conquiste di Carlo V; mise limite alla potenza di casa d'Austria impadronendosi dell'Ungheria, e minacciando con assedio la stessa Vienna; egli portò grave ferita alla religiono cattolica cacciando di Rodi i cavalieri di san Giovanni di Gerusalemme, e guerreggiò, quasi sempre con buona ventura, fino agli ultimi giorni della vita. Chiaro legislatore pe'snoi tempi, amministrò saggiamente l'erario pubblico, e ordinò del pari la milizia. Conoscitore non solo del turco, ma dell'arabo e del persiano, feca ridurre nel proprio idioma più libri, e tra essi i Commentari di Giulio Cesare; rinnovò l'acquedotto di Costantinopoli, innalzò spedali, moschee ed altri edifizi pubblici. Suo padre, come si ricava dalla iscriziono stessa, fu Selim, nono della sua dinastia e figlio di Baiazet II; il quale pure merita alto luogo nella storia del suo popolo, avendo sottomesso i principati indipendenti dell'Asia anteriore, rinnito in suo potere la valle del Nilo, vinto lo Sciah di Persia nella celebre

<sup>1</sup> Corano, Sura x, 11.

<sup>1 1494-5</sup> dell'èra cristiana.

<sup>1 1566-7.</sup> 

battaglia del piano di Gialderan, ed essendo stato anch' egli uomo dotto e letterato, e scrittore di versi.

#### SULTANO.

La parola sultano non usavasi un tempo quale titolo, ma solo ad indicare potere, autorità, essendone questo il significato. Così fu adoperata dai califi di Bagdad, così Makrizi nomina spesse volte i fatemiti d'Egitto. così si chiamò Mofareg-ibn-Sălem condottiere di Bari nel nono secolo, il quale usurpò la podestà di principe. \* Come titolo sembra la portasse per primo il re Mahmud Sebektegin dei Gaznevidi, piaciutagli dopo che Khalaf-ibn-Ahmed, mandato a lui ambasciatore dal califo, lo appellava con essa. E la voce saltano prendeva il posto del titolo di califo, quasi ad indicare che al diritto di elezione e di auccessione subentrava la forza. Si dissero pure sultani, dopo i Gaznevidi, anche i Selgiukidi, e così gli Ajnbiti d'Egitto; ma ai giorni nostri non si chiama con quel nome se non il principe ottomano. Al titolo di sultano tien dietro quello di Sar portato già dai principi del Giorgian, e che, secondo D'Herbelot, è na diminativo di Caissar: ' quindi quello di khan che rendesi in nostra lingua colle parole: grande, potente, signore, e che fu denominazione dei più chiari sovrani del Turkestan, della grande Tartaria, del Khathai e della Mongolia. Infatti l'ebbe il terribile Gengiz al nome del quale s'unì per modo che ne formò un totto con esso, laonde noi lo chiamiamo sempre Gengizkhan. L'assansero i re ottomani che l'adoprano tuttavia nelle lor patenti, ed in Persia fn dato ai signori di corte e ai governatori di provincie. Egual significato ha la parola Khakan, ma è meno usata.

La sentenza che leggiamo in questa sciabola è tolta dalla tradizione, ossia dai detti del profota. Conciossiachè egli è a rammentare come nella religione musulmana, al peri che nell'ebraica, distinguasi la logge scritta dalla legge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Makrizi, Descricione dell' Egitto e del Cairo.

<sup>\*</sup> Amari, Storia dei Musulmani, 1, 371, 372.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mahmod figlio di Sebektegia è il primo re della dinastia Gaznevida, la quale resse la Persia dopo i Samanidi nel IV secolo dell'egira.

<sup>\*</sup> D'Herbelot, Bibliothèque orientale, pag. 758. Caissur è it nome di Cesare guastato così dagli Arabi, come dai Russi nella parola Caur.

omlo, o tradizionale; l'una che sta nel Corrano, l'altra che chàmasai Hadish e che si compone dei detti di Momento tramandatici dai compagni snoi e di suoi più autichi reguaci. Il primo raccoglitore di questi detti fu Zohri, di poi superato dalla ritomanza di Albu-Hossein-Moslim e di Mohammod-libu-hamil-Bokhari il quale ultimo nacque a Bohhara il cento novanta quattro dell'ogira, e mori il dugento cinquanta sei; né fu giammai tra Musulmani, al dire di Ben-Khorzainah, un dottore sapiente al pari di lui. La sua opera, che initiolo Sohà, il verace, reachiude settemid dugento settantonique tradizioni, le dei levò de cento mila le quali stimava autentiche, separatele da dugento mila che rigettò siccone false. Compilata quest'opera alla Mecca, non acrisse perdo seuza prima lavarsi all'acque di Zem-Eme; rectanla quindi a Modina, non ricinea per veri quei detti fiso a cho non il cible basciati alcun poco tra il sepolero e la cattedra d'onde predicio il profeta. L'altra raccolta che ricordinamo più sopra, quella cio di Moslim, s'attitola:

L'Honandes—Sohi, l'autorità verso, c'eredesi fatta sa cinquantamila tradizioni.

Nella parte che precede questo desto non v ha il nomo del profota dell'ilalanismo, nav'hanno gli ejurici cho a lui meglio convenivano, siccome sono quelli di Nahi, di Meccano, di Hascemita, di Coreiscita, di Medinese. È primo quello di Nahi che in arabo, come in chraico con piccola divristi ad incomunitato promuncia, significa l'anamusiatore, colui che parha per isparazione divina, como per volostà divina prevede il futuro. I Musulmani credono avere idido prima di mondo cdegli inagli creato is profetti, quali fassero agli uomini esempio giada al retto operare. Ne contano perciò un numero grandissimo, ponendo tra essi Adamo, schi, Noè, Abramo, Ismaele, Isacco, Giacoble, Giasoppe, Moè, e tanti altir che, per avviso dore, succedevania in nativeggenza presso a poco come i re sui troni. Ne quest'antivezgenza venne meno in akun tempo, lonnde molti Arnhi profetavano anche poco prima di Monentto, e i lore coccitadini attendevano da casi la guarigiono dei mali, il giudizio sullo loro coatese, sulla onestà delle donno o su ultre coste; giacchè, per la perveziono nel mondo invisibile.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le tradizioni più meritevoli di fede sono precedute dall'isnad, cioè appoggio, che è del narratore ulfimo, il qualte dice da chi avesse egli la tredizione, da chi quegli che la riferiva a lui, e via via salende fino a Mometto o nd uno de' suoi compagni. È difficile trovarne alcuna senza l'isnod; né manca a questa, sebbene qui sia stato omesso.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibn-Kaldoun, Prolégomènes, traduits par M. De Slane, I. 224 et suiv.

uno di questi profeti, chianato Satth, fu predetta la nascita di Mannetto, e spiegato a Coroce i il segno fatto dal suo modefana "nella notte in cui nacque il profeta dell'islamismo. E avesavi aucora profetesse, una delle quali diede consigli agli Azditi perchè potessero vincere i Giorhom della Mecca. "Tal genta obvetava assia sull'amino del popolo, e però chi volvea poter rivolgimenti tra gli Arabi, ed esserue capo, si dava vanto di profeta; il che fecero tra gli altri, alla morte di Mannetto, Mosellama e la sua sposa Sedish i quali miravano ad imperare sopna shoun tribi arabe.

Presso gli Ebrei il Navi, detto in antico veggente, 'è colui che parla in nome d'un dio che l'agiti e inspiri, 'e che perciò divina e anunzia il fature; è il eustode del monoteismo, 'ma spesso conservatore tenace, di zelo troppo ardenie e perfino fercoc.' Tuttavia a questa parola attribuisce la Bibbia parcetta significati, con è chianato profesta l'unono anuto da dio, e cui dio soculta 'e profesque;' il poeta che narra le lodi di Jahveh, siccome formo-Niriana c Belora, chianase perciò profestose; il cantore sacro, e infutti si dissero profest i figli di Asaf, di Bleman e di Jodutun che dovevano cantare nelli casa del Signore. "Titolo di profeta adunque da la Bibbia a tutti coloro che nel culto al dio d'Isrede, colle pravelo e colle opere, avanzano qual altro, e lanto vi sono eccellenti da parere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cosroe I regn\u00e9 in Persia dat cinquecento trent' uno al cinquecento nettantenove, e fu chiamato Anuscirescin o Nuscirscin, dolor anima. Ma la storia della Persia ce lo presenta ben altro.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> II Mobedhan era il gran sacerdote dei Peniani. Intorno a questo sogno vedi Abouliéda, Ve de Mobamuned, lexte arabe accompagné d'une traduction française et de notes par A. Noil Des Vergors; teste, pag. 3 e seguito.

Caussin de Perceval, Essoi sur l'histoire des Arabes, I, 205; ed è anche a vedere : I, 96, 261; II, 6.
 I. Samuele, 12. 9: I. Croniche, 2212, 29 a altreve.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> La radice di Nari è Nobi, o meglio Nobegni, che vale bottire, d'onde poi l'irrompero, como vale della parola avvenira al profete. Per encere tale à uspo de lou ma divinità impiri, di cha ei sono lestimonianza i tretti: a fo foi te dio a Farrome, e Arrome sarà il itou projette. e Ecodo, vr., 1; s Egli parirei per te al popolo si ch'egli sarà a te di bocca, e tu sarai a fui per dio. e Ecodo, vr., 16; v. Numeri, xr., 20.

della mia bocca, ed sumoniscili da parte mia. » Exechiele, xxxxx, 7; e vedi Esechiele, III. 97; 1. Re, xx, 29.

<sup>7</sup> I. Samuele, xv, 16-33; H. Samuele, xxiv.

<sup>\* »</sup> Ora dunque (così parla dio ad Abimelecco re di Gherar) restituisci la moglie a quesi uomo percioccisè egli è profeta, ed egli pregherà per le, o lu vivrai, » Genesi, xx, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Salmo cv, 9-15. In quest'ultimo varno è dato ai patriarchi il titolo di profeti; forse Mnometto conobbe ciò da qualche Ebreo della Moca, o di Medina, onde attribul ad essi il dono della profesia.
<sup>10</sup> I. Considea, xv. 1-3.

<sup>- 1.</sup> Groniche, 135. 1-3

quasi che la divinità li regga e guidi, come regge e guida coloro che parlano in nomo suo. Difensore dell'opprenso, "notto volte medico," il Navi penetra per tutto, dal palazzo del re al tugurio del povero, ovunque sia necessaria l'opera sua, o, v'abbia a richiamare alcuno che s'allontani dalla via del Signore. Presso che solo a lui deve il popolo di Faredo il non essersi stacesto dal monoteismo, e fa per lui che l'idolatti non triofalisse.

Al titolo di Nahi dato a Maometto, segue quollo di Mecosso tolo dalla sua città natale, essendo egli insto alla Mecca nel cinquecento settant'uno. Questa città, detta anche Becca, i posta nella provincia di Hegiaz, ebbe per giudizio di alemo il suo nome da bakka, serrare, essere schiecciato, perchè gli uomini, pellegrimandori numerosi, vi si urtavano e stringevano. 'Altri opinò che l'una parola non indicasse lo atsesso dell'altra, huonde Bekka fosse il tempio, Mekka la città. 'E molte origini si diedero di questo nome, di cui ultimo a serivere fi il Dory, 'il quale avvisundo i diedoro di questo nome, di cui ultimo a serivere fi il Dory, 'il quale avvisundo i fordrom' essere estati Simeoniti che al fine del ergo oli Saute, allottunatissi dagli altri di lor nazione, si recussero ad abitare in questo luogo, pensa eziandio che da loro venisse un tal nome. E ne trova la origine nelle parolo Mekkiz-nable che siegea vasto recito, accampamento, del che lorgea pervos, ter a l'altre, che con

<sup>1</sup> II. Semuele, x11; J. Re, xx1, 17 e seg.

<sup>11.</sup> Re, v; 11. Re, xx, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Corano, Sura 111, 90.

b Pocock, Specimen historia Arabam, pag. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibn-Kaldoun, Prolégomènes, traduits et commentés per M. De Stane, II, 261.

<sup>4</sup> Doxy, Die Israeliten zu Mekka von Davids zeit bis ins 5. Ishrh, etc.

<sup>1</sup> I Giorhom, secondo gli sterici arabi, sone tra'più antichi abitatori dell'Hegiaz, e propriamenta dei luochi eve sorse la Mecca, ed eve prima abitarono gli Amálica; quest'ultima gente sarebbe nata da Lud figlie di Sem, e da Cam. Il Sacy opina che fossevi una sola emigrazione di Giorhom, la storia dei quali si dividerebbe in due periodi; il primo circondato da avvenimenti favolosi, il secondo più chiaro, a in cui i Giorhom riprendevano nevalla vita depo essere stati vicini a perire, colpiti forse da qualche sventura, il trovare spesso tra i nomi dei tero re quello di Elmodad faceva credera allo stesso sig. Sacy che enistense un legame di parentela tra lero e il Joctan della Bibbia, poiché Joctan ebbe appunto un ficlio di tal nome. Il petere dei Giorhom ebbe termine verso l'anno ducente sei dell'èra volonre, e allera i Khozla ne presero il posto nella custodia della Casba. Il sig. Dory s'allontana pienamente dall'opinione del Sacy. Egli trova due emigrazioni di Giorhom, l'una avvenuta a tempo di Saule, e composta di Simeoniti, l'altra a tempo della cattività di Babilonia. Non potendo lo seguir l'autore nelle sue prove, mi basta accennare ch'egli fa la parola Giorhem modificazione di Gherim, la qual parola in obraico vale forestieri, ospiti. Ma ignoro se vi ragioni del perchè gli Amtilica, popole arabo, appellassero i nuovi venuti con neme ebraico, e deve abbia argemento per mostrare che i Simeoniti abbandonassero i tero correligionari durante il regno di Saule, mentre la Bibbia riferisce che lo facevano all'epoca di Ezecchia. (Vedi L. Groniche, 1v, 38 e seg.)

nome somigliante, Makoraba, chiama Tolomeo un luogo cho, dalle indicazioni di longitudine e di latitudine ch'abbiamo da lui, sarebbe posto là ove troyasi ora la Mecca. E nuova testimonianza gli fornisce quello che asseriscono i cronisti arabi, cioè che il pacse dei Minei, dichiarato santo dai Simeoniti, servisse loro per campo di battaglia. Avendo io dovuto contentarmi, privo come sono della conoscenza della lingua tedesca, di farmi un'idea del lavoro dell'illustre orientalista dal sunto datone da un giornale, in questo caso meno che in altro, io mi permetterei di fare un'osservazione critica, tanto più temendo che la parola Makkà non sia scritta dal signor Dozy colla caf, siccomo la riporta il giornale stesso, giacchè non ricordo alcun luogo della Bibbia in cui si trovi usata nel significato di vasto recinto, o di accampamento. La Mecca è sacra da tempo immemorabile agli Arabi che la credono predetta da Isaia, e perciò fu appellata da loro: madre delle città, patria della fede. La fondò Cossai, uno dei capi coreisciti, vissuto verso la metà del quinto secolo; imperocchè fino a'snoi di gli abitanti di quei dintorni, traendo al piano per commerciare, tornavano ai monti la sera, non avendo ardito per lo innanzi dimorare intorno la casa di dio, e temendo di peccare abbattendo piante o tagliando pietre che fossero in quel luogo sacro. Presso cui succedettero grandi avvenimenti, secondo i Musulmani; i quali narrano como Adamo, venendo meno agli ordini divini, separato dalla moglie, fosse gettato nell'isola di Ceylan là ov'è la montagna che nominasi appunto da lui, mentre Eva fu collocata vicino al lnogo in cui si edificò più tardi la Mecca. Qui presso, in un monte che dal loro riconoscimento si chiamò Arafat, s'incontrarono i due conjugi dopo essere rimasti divisi più di cent'anni; qui mandò iddio ad Adamo una casa eguale a quella ch'era nel giardino di delizia, nella quale lo stesso Adamo orò, e intorno a cui fece i suoi giri, siccome usavano gli angeli. Da Adamo passa la storia della Mecca ad Ismaele, che, per le discordie di Agar e di Sara allontanato dal padre, venne condotto in questi luoghi. Recatosi a visitarlo più volte, Abramo innalzava con Ini il tempio detto la Caaba, la quadrata, o bait-allah, la casa di

<sup>1</sup> Journal Asiatique, Sixième série, tome VI, nº 15.

La parola Makka ebbe il significato di percossa, ferita, flagello divino. Vedi Deuteronomio, xxx, 3; xxviii. 59 : Levilico, xxvi, 21 : 1. Re. xxii . 35 : H. Re. viii, 29 : Issie, 1, 6.

I Issia, Liv e Lz. È chiaro che il profeta parlava di Gerusalemme.

dio, oppure mesgid, lnogo d'inginocchiamento, o tempio. E, mentre intendevano alla grande opera, abbisognando Abramo d'una pietra per salirvi sopra, ne ebbe una la quale s'alzava ed abbassava secondo a lui faceva uopo, e che è conosciuta ora col nome di Macam Ibrahim, piedestallo d'Ahramo. Oltre di questa, un'altra pietra, che fu portata dall'angelo Gabriele, è in gran fama presso gli Arabi; chiamasi el-haqiar-el-aswad, la pietra nera. Fu tenuta per lunghi secoli in somma devozione all'epoca dell'idolatria, ed è reputata altamente degli stessi Musulmani, laonde trovasi anche a'dì nostri nel tempio. E nutò di colore essendo fatta, di bianchissima, nera o pei baci che v'imprimevano gli uomini colpevoli, o perchè, secondo Azraki, sofferse dal fuoco ehe s'apprese più volte al tempio. La rapirono i Kharmati \* nel ducento settantotto dell'egira, e la restituirono alcuni anni dopo; e non fu altra di certo, del che s'ebbe sicura prova quando gettata in acqua vi rimase a galla. Vista dal Burckardt, fu da lui riconosciuta per un pezzo di lava. Nella stessa Caaba vi ha veneratissimo il pozzo Zem-Zem che l'angelo Gabriele, il quale predilesse ognora la gente di questi luoghi, fece apparire per Ismaele battendo la terra con un piede. E poichè questo tempio fu sempre frequentatissimo, alla porta di esso si appendevano, scritte con lettere dorate ed in istoffa di seta, le poesie le quali erano lette nell'annuale fiera d'Ocadh, e che percio dicevansi Moallakas, sospese."

Nè Maometto volle togliere la credenza della santità di quel tempio, chè anzi, proclamadolo la più antica casa di dio, centro di direzione a tutte le creature, ' ordinò che esso fosse la Kiblata, o punto di rivolgimento dei fedeli nel far la prechiera, 'tuttochè prima avesse scelto Gerussilemme a cui si volzevano gli Ebreto.

¹ Della Casta fa cenno Diedoro Siculo, dicendolo tempio molto rivarito dagli abitanti di quei pasti; Bibl. hist., lib. III, 43.
³ Karmath fu capo di setta, ed ebbe questo epiteto o da un villaggio della proviocia di Cufa, o

Armant to capio a setta, or cobe questo e que o a un villaggo detta protoccia di cata, o all'estere picco e didatoo, estendo i uno varo nome Hamdana-Pa-Acaidh. I suoi agenzal farmo tenuti per atei, e infatti risterti d'ogni dogma e d'ogni rito dell'islamismo cha abbero in assai poco conto, a ne cerarono di nuori. Combattermo per lungo tempo il calificia abbasada, e il fatimita, spargendo larghi riti di sangae. Visti quindi in Arabia, a poco a poso comparereo.

I Mosiliskas sono sette poemi contemporanei a Maometto, o scritti peco innanzi la mascita di ui. Gli autori vi narrano le giorie proprie, o della tribio, i combattimenti loro, i loro amori, a la vita che mena il posolo arabo.

<sup>\*</sup> Corano, Sura III, 90, 91.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Corano, Sura II, 136-140.

E per mostrare com'ei lo venerasse, vi si recò in pellegrinaggio due volte da Medina, e nella seconda, che fu del seicento trentadue, ne ordinò i riti, che impose ai credenti pei mesi di Sciawal e di Dhu-7l-higgia, dicendo che morire senza compiere il pellegrinaggio vale lo stesso che essere Ebreo o Cristiano. <sup>1</sup>

### HASCEMITA.

Il profeta del l'islamismo è appelluto in questa iscrizione l'Ilsacemia, da Hascem che fu aco d'Add-Alba suo padre, o di quale Hascem corre ezimulio gli Abbassidi. Il primo di questi che regnò fece fabbricare, nell'anno cento trentaquattro dell'egira, una città che chiamò Hascemiah, o fa sede del califot fion o quando Aus-Cifart-Albasor non recossi ad abistra Baglad. '

#### IL COREISCITA .. IL MEDINESE.

Corsiscita nominavasi una tribi della Mecca, a cui apparteneva Monentolo, o dalla raidio caracia, commerciane, perché esas vi teneva il primo luogo nell'esercitare la merestura, o dall'essere stata raccolta intorno al tempio, essendo nache di raccogliere il significato di quetla parola. Questo fecc Gossai padre di llasceme la Bora che, situato da suoi, riseda a sottomettere altre tribia, a ridurer il potere politico in mano della propria, e ad attribuire a sè la feculia riaduaner il cossiglio, affichare les insegne per la guerra, mera le chiavil del tempio, riscustere i tributi, intendere alla divisione dell'acqua, distribuire i soccorsi ai pibligirai poveri, promulgare il calendario. Il Coreisciti che seppere conservare in seguito tard sutoriò riunita, e del teneuvono venisse lo tolta dai nosvi fedoli, studiarono in sulle prime di trarre Manonetto alla parte loro, offenudogii il primas di trarre Manonetto alla parte loro, offenudogii il primas di caldia tribà e, pennettanogio il rapris doni. Ma non risecendovi, e continuando egii costante il suo predicare alla Mecca e fuori, e legandosi azzi a'naturali nemici di questa, cominciarono ad avversarlo. Ne cessarono se non quando fuggi a latra città dell' llegiaz te delianavasi prima riabha, Juterelo, o anche

- D'Ohmon, Tableau général de l'empire attoman, Paris, 1787, II, 19,
- \* D'Herhelot, Bibliothèque orientale, pag. 437.
- <sup>9</sup> Sirat-errasul, testo I, 60, 61, e vedi note alla Vie de Mohammed, Op. cit., pag. 101.

diversamento, la quale da lui prese il nome di Medina, cioè a dire Medinet-al-Nabi. città del profeta, e che diede a lui quello di medinese. A dir vero, non era in animo de'suoi nemici di lasciarlo libero; chè anzi tenutosi consiglio, e opinando alcuni di chiuderlo prigiono, altri di cacciarlo in bando, ed altri infine di mandarlo a morte, quest'ultimo avviso prevalse. Ma poi che fu di notte circondata la sna easa, si pose Alì sul suo letto coperto del sno mantello verde per far eredere che vi stesse il profeta, al quale rieseiva pertanto di fuggire con Ahu-Bekr; del che i nomici, che l'attendevano all'uscita, non s'avvidero se non al fare del giorno. Lo avevano già preceduto, e lo seguirono poi altri compagni i quali si dissero mohaqiariti, emigrati, mentre ansariti, soccorritori, chiamaronsi i Medinesi. Il primo giorno dell'anno in cui avvenne la fuga di Maometto fissò l'èra musulmana che fu appellata hegira, 1 la qual parola significa separazione, partenza, emigrazione di terra in terra. In Medina dimorò Maometto fino a che non s'impadronì della Mecca, e in essa, ritornato non molto dipoi, morì e fu sepolto nel seicento trentadue. Quivi, dopo lui, tennero il seggio i tre primi califi che furono Abu-Bekr, Omar e Othman; quivi la nobiltà religiosa pose il centro dell'opposizione alla nobiltà gentilizia cho era capitanata dagli Omeiadi. La quale ultima, priva al tutto di sentimento religioso, assediava, essendo califo Jezid, la città che racchiudeva la tomba del profeta, e ottenuta la vittoria, vi faceva terribile macello, uccidendovi più di quattromila Medinesi. Per tal guisa questa nobiltà si vendicava del profeta e de suoi compagni che l'avevano innanzi sottomessa, e che miravano a signoreggiarla.

Appresso gli cpiteti di Maometto vengono lo parole: su lui sia paze, le qual il Musalmani pronunciano sempre o serivono quando nominano o ricordano i profeti; alle volte dicono invece: che dio sia propisio a lui, oppure: su lui riposi la sua benedizione. È benedizione invocano anche a coloro dei quali

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per quest'alto personaggio vedi la quarta iscrizione.

<sup>\*</sup> Cili Arabi inglicesso le rei da svenionesti partiti, ócomos fureros la retura delle sigle don, suche, che dissurgio i prasti ed jasser; juscoli parti de al fasser; i sensiol parti de al fasser; i sensiol parti de al fasser; i sensiol partiti de al fasser i sensione si sensione, a tempo de la come; a ciente invese son de todo e riginariose sinte natione, cientenio ense de al-la volucario gerrariore di Bassera si laguante son Otare pertide gii evena sertito sensa situ, a che allera quatti egerativa del Bassera si laguante son Otare pertide gii evena sertito sensa situ, a che allera quatti esperatura della partiti della sertita della sensione di considerati della sensione servica della sensione della sensione della sensione servica della sensione della sensio

tengono cara la memoria, come ai patriarchi, ai compagni del profeta, ai califi, a tutti quelli che sono in voce di santità, e lo fanno colle parole: che dio sia soddigitato di lui. Ma questo benedizioni non iscrivono per lo più in disteso, sibheno con abbreviazione.

### SOTTO IL PARADISO È L'OMBRA DELLE SPADE.

Ed ecco infine il detto del profeta su cni ci fermeremo per trattare nn poco del paradiso. Giannat in arabo ha egual significato che Gan in ebraico, e vale giardioo; ma ha pure quello di paradiso, diversamente dall'ebraico nel quale. ad indicare il luogo della beatitudine celeste, è mestieri agginngere la parola Eden. delizia. Ai convertiti alla nuova religione, i quali soffrivano molti travagli nell'esilio e nella guerra, era oecessario che Maometto, nella tema di vedersi abbandonato, promettesse un miglior avvenire in cui trovassero riposo e premio dei sacrifizi sostenuti. E quel riposo e quel premio non altrove poteva promettere che in una vita futura, non avendo, sullo prime, a sperar molto nolla presente; ond'egli, allontanandosi dalla purità del semitismo, creò il paradiso. Ed essendo questo composto d'otto parti, e di sette l'inferno, i Musulmani ne argomentano la singolare bontà di dio in cui la clemenza è tanta che può sovra la stessa giustizia. Tutti saono come nel paradiso di Maometto corrano numerosi finmi, sianvi alberi d'oro, tra gli altri quello di Tuba che dà ad ognuno i delicatissimi cibi ch' egli desidera, e come le donzelle dagli occhi neri, Hur-al-oyun, vi consolino i buoni. Ma i piaceri spirituali di quel luogo avanzano i sensuali, noichè sta la maggior beatitudine nel ritorno a dio, cell'approvazione di lui, e nel narrare le sue lodi. E però il Sceick-al-âlem diceva : v'ha un bene nel paradiso a riscontro del quale tutti gli altri beni sono manchevoli e poco stimabili, che è la vista di dio. In egual modo parlava un autore persiano, asserendo che quantanquo il paradiso abbia piaceri senza fine, questi non sono nulla quando si paragonano all'unione

" Nella raccolta di tradisioni del Bokhari trovani riportato dirersamento questo detto : واعليها انّ الجُمَّة تحت ظلال السمون

« Sappiate che il paradiso sta sotto l'ombra delle spade. » Bokhari, edizione di Leyda, II, 206.

1 Corano, Sura III, 12; x, 7, 10, 11.

dei beneficati coo dio. ' Nell' immaginare un paradiso di tal fatta sembra che Maometto seguisse l'eresiarca Cerinto che viveva a' tempi dell'apostolo Giovanni, il quale poneva tra i premi dell'altra vita i godimeoti della vita mondana; ma certo ch'ci trasse molto dalle credenze chraiche che correvano a que'tempi, e che corroco tuttavia. L'albero Tuba, come l'albero della vita secondo gli Ebrei, copre il paradiso jotero; il bue Balam e il pesce Nnn, come il Leviathan degli Ebrei, devono essere dati in pasto ai fedeli. Molte di simili credenze levò da questi o dai Magi, le quali sarebbe troppo lungo il noverare,

Il Mosaismo noo pose io Israele il dogma della vita futura, ' imperocchè Mosè poteva promettere quaggiù larga mercede a'suoi seguaci, cioè un paese che dio coocedeva loro, e io cui stillava latte e miele. E questo promise iofatti a premio dell'obbedienza ai precetti divini, come dava speranza di luoghi e lieti giorni e timore di terribili pene nel paese stesso che avrebbero abitato. Laonde ei fa parlare iddio in tal guisa: Se ubbidisci alla voce del Signore.... non ti metterò addosso niuna delle infermità le quali io ho posto sopra l'Egitto; à Onora tuo padre e tua madre affinchè tu viva lungamente sulla terra. E oel capitolo ventisei del Levitico v'haooo promesse di bene ad Israele se egli osserva i comandamenti di dio, e minaccie di male se li disconosce; ma i premi e i castighi sono totti moodani. Più tardi, e specialmeote all'epoca del governo regale, di che fanno fede l'Ecclesiaste, il Cantico dei Cantici e i Salmi, ebbero gli Ebrei il dogma di un'altra vita. E allora quaodo cadde Gerusalemme, come si rese sommo oella nazione ebrea il desiderio di sollevarsi, così nell'individuo quello di una vita migliore, per la quale cosa cresceva maggiormeote in lei la speranza del messia e quella del paradiso.

D'Herbelot, pag. 377.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> falkut, pag. 7, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Batra, 74, 2.

<sup>\*</sup> Alcuni eredettero di rinvenire tal dogma nel Pentateuco. Il chiarissimo professore Levi da Vercelli si studiò di provario con argomenti nuovi in un suo lavoro che fu meritevole d'ogni maggior lode, e che ha per titolo: Sulla Teocrazia Mosaica, studio critico e storico; altri invece opinarono che Mosè non ne parlasse come di credenza così comune da non esservene peranco biscomo.

<sup>5</sup> Esodo, xv. 96. \* Esodo, xx, 12.

### SCIABOLA.

[No 520.1]

(لا اله) الا الله تعالا الله

بسم الله الرحمن الرحبم ورَّد الله الذين كفروا بغبظهم لم ينالوا خبرا وكفر. الله المومنهن القنال وكان الله قويًا عزيزا ۞ \*

Non v'ha dio se non Allah; che sia Allah esaltato.

Nel nome di dio clemente, misericordioso. Dio rigettò gli infedeli con tutta la loro collera, onde non han ottenuto alcun vantaggio. Basta dio ai credenti nella hattaglia, egli è forte e potente.

Nel fodero:

توجّة حبث شبت فانك منصور يا اسمعبل الله لا الد الا هو لمني القتوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما بي النسوات وبنا في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بهن ايديهم وبنا خلفهم ولا مجموعة عن علمه الا بنا شاء وسع كرسته النسوات والارض ولا يوده حفظهم وهو العلم العظهم .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Questa aciabota fu accorciata, laonde acomparvero le cinque prime lettere, quelle cioè cha abismo ponto tra parentest. Il fodere ha cinque cirroli, and primo del quali da una parte v<sup>3</sup> hanno caratteri che lo non neccia la eggere; solo ni para d'oservare che il maggior numero delle parole, se tale è la riunione di alcuni di sesi caratteri, termini con g o con s.

Numero su lat

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Corano, Sura xxxxx, 25, esclusone il bismillah.
<sup>4</sup> Corano, Sura 11, 256.

Coruno, Sura II, 236.

بسم الله الرحم الرحبم فَرَدُّ حَيِّ وَيَوْمُ حَكْمِ عَدْلُ كَدُوسٌ اومن كان مبنا فاحببناء ' الامبر ابو مخلص اسمعبل كقمدا عزبان قازي على

قال رجلان من الذين يتخافون انعم الله عليهما (بسم الله الرحمن الرحيم) ادخلوا عليهم الياب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلي الله فتوكلوا أن كنتم مومنين & \*

Va', dove vuoi, o Ismaele, poichè sei aiutato da dio.

Dio, non "ha dio fauri di tel, il viente, l'elerno. Non lo copile l'assopianento, nà la sonano. A la is gameine quando à nel cide o nella terra. Cali intercedent presso bin se sono con uno permesso Conocce il pussato e l'avvenire (n le cose di quanta vità e quelle dell'altra, o estandibile e la fattilghill), ma essi qu'il cosmisi pon comprendono mula della van acienza se non con uso permesso. Albarccia il suo trano il ciclo e la terra, e il mantenerii non gli reca altrana perzi; celli il grande, l'altissimo.

Nel nome di dio clemente misericordioso.
Il ritorno del vivente e il giorno del giudizio (saranno) nna santa giustizia.

Chi era morto non abbiamo noi risuscitato?

L'emir Abu-Mokhliss-Ismail luogotenente (o intendente della casa) di Azban-Cazi-Ali."

Ciò che vuole iddio, 1179 (1765-6),

Dissero, due uomini di quelli che credono in dio e che sono stati beneficati: da lui (nel nome di dio clemente, misericordioso) irrompete nella porta (della città), e quando voi sarete entrati, sarete viltoriosi. In dio ponete la speranza se siete credenti.

- · Sura vı, 122; nella iscrizione manca la ن innanzi احبيغاء .
- " Sura v, 26; mancano nel testo del Corano le parole messe tra parentesi, a manca al contrario nella iscrizione la نوگلوا.
- \* Traduzione del barone Tecco, da cui mi si faceva conoscero che Azhan-Casi-Ali fu un principe

#### Nell'altra parte del fodero:

### نوجه حبت شبت فانک منصور یا اسمعبل ا

| ۴. | A4 | ۲. | ماشا الآم | 45 | 4 | ۲ |
|----|----|----|-----------|----|---|---|
| 44 |    | ø. |           | ۳  | 0 | ٧ |
| ۳. | 1. | 44 |           | Α  | t | 4 |

تحد رسول الله والذين معه اشدًا, على الكفار رحيا, بينهم تراهم رَمّا حَجْدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في النوراق ومثلهم في الانجهل كرزيج اخرج شطاء فارزه فاستغلظ فاستوى علمي سوقه بعجب الزراع لغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الضالحات منهم مغفرة واجوا عظيما " ى "

### بالله مرازک (مالک) ال مراک (الملک) ۞

Va' dove vuoi, o Ismaelo, poichè sei aiutato da dio.

| 40 | 89 | 20 | Ció che vuole iddio. | -5 | 9 | 2 |
|----|----|----|----------------------|----|---|---|
| 79 |    | 50 |                      | 3  | 5 | 7 |
| 30 | 10 | 69 |                      | 8  | 4 | 6 |

Momento e l'invisto di dio. Quelli des sono can lai, terribili costro gli infoldii, sono pointar les cui, l'autri ligioccialis, protentari, ricercare li favore da de le nodolisi, sono insu. Comparisono nei levo volti segui della ler protenzazione. Li assoniglio il Pontateno de Prinagelo a essenset che grampiga, il forticla, s'ilgenzay, s'insultac ols sono gambo, e nullegra il culture per far dispotto agli infoldi. Promisi il Signore a coloro che credono e operano al bene, il perfono dei pocardi, o sur cincapensa guerne.

#### In dio Re del regno (cioè del mondo).

الكَفَّار invece di الكف ; شطاء invece di شبطان invece di الكفّار invece di الكفّار invece di

#### NON V' HA DIO SE NON ALLAH.

Oueste parole, unite all'altre, Maometto è l'inviato di dio, furono dette dai Musulmani: la buona parola per eccellenza. E siccome contengono la loro professiono di fede, così essi le ripetono nella preghiera d'ogni giorno, in una parte detta testificazione, le incidono nelle loro monete, le fanno recitare ai bambini quando li circoncidono, e a coloro che convertonsi all'islamismo. Allora che si presentavano ad una città per assalirla, se, prima dell'assalto, gli abitanti pronunziavano quelle parole, erano salvi, divenivano segnaci della nnova fede, e cittadini eguali agli altri fedeli. Se schiavi, erano fatti liberi e cittadini; di che apparisce come anche l'islamismo, al pari del cristianesimo pe'suoi principii, giovò non poco a togliere la schiavità. Queste parole escludono ogni adorazione d'altro dio, stanno in mezzo alle due grandi epoche della storia araba, ponendo fine a quella che i Musulmani chiamarono dell'ignoranza, perchè rimasi privi della conoscenza del vero dio, e dando principio all'epoca del maomettismo. Il quale, agitata forte l'Arabia, o mutatala di religione e di costumi, o resala una, di divisa ch'era in tante tribù, spaventò in segnito tutto il mondo allora conosciuto, e ne ridusse gran parte in suo potere.

Il nome di Albà, composto dell'articolo al e d'Ilaà, "non altrimenti della parola EI in ebraico, valo dio. Ma se noi considerismo il significato etimologico di queste due parote, lo troveremo alquanto diverso, chè l'EI readesi nella nestra lingua in forte, robato, erre, 'ed invece Ilaà riconosce forre la sua origine nel verbo albà, stupie, concepire terrore. L'un nome, oggettive, toglevasi da quell' attributo della divinità che meglio e più spesso appariva all'occhio dei prini vomini; l'altro, soggettivo, dall'effetto che produceva nell' anino loro. A une pare che l'Ebree conservi tuttavia, sebbena inconscio, la tradizione di tale origine, e però, allo scoppirar della folgore, recita con somma divozione le parole: Benedetta quello, la cui forra e la cui optonana rimpiei di mondo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, I., 139.

<sup>1</sup> Lo stesso che iddio in italiano, fatto da il e dio.

#### ALLAH-T'ALA.

Era questo il nome d'una divinità superiore a tutte le altre che adoraveno gli Arabi noll'epoca del polisiennie, in quali furono in al gran numero. Il quali trono in al gran numero di Mometto abbattà i simulaeri di trecento sessanta posti nella Casba. Ogni tribà, quasi ogni famigina aveva la propria divinità, chi s'inchinava al sole, chi alla mae, chi all'una o all'altra stella Gesti chito v'ebbe colo anda'c gli, ed. Arraki, appoggiandosi a tradicioni sutorevoli, che dicono giungere a testimonii oculari, anerra che in una colonna della Casba vedevanasi scopiti Gestà e la Vergine Maria. Cerdevano gli Arabi che vi fossero nagedi di sesso femmisino, i quali, figli di dio, avessero potree d'inferedere presso il padre. Ma torreggiava per loro i dio altissimo dalla-Tala, come in Roma e in Atene avanzava ognano di potenza il Jupiter Mazimur; poichò non solo il dio supremo non esclase la pharabità degli dei, ma parmi la comprendesse in ogni tempo e in qualinque religione. Cli sin d'esempio il popolo checo, il quale, più monodeitat d'ogni altro, non appello mai in tal guiss la divinità, chiamandola invece col nome di forte, di sismore. di ette e simili.

Della religione degli Arabi prima di Maometto è ricordo in Erodoto, che scriste: Becco e Urania sono i soli dei presso gli Arabi; Bacco nominano Orsubal e Urania Aliata. La qual parola Orsubal o Orsubal, come leggesi ale manoscritto della Bodeliana, non vale Bacco na il dio sommo, giacobè Orsubal, nazi Olubtal, vavenendo nassi spesso in qui iliqua il mataria delle liquide, non è altro cho Altoh-Tal opposto agli dei minori alidat. A questi ultimi, assai più che al primo, remo devoti gli Arabi. E però, lavorando un campo, lo dividevano in due parti; l'ana dediciavano agli dei, l'attra al dio. Se dal terreno degli dei cadora un frutto nel podere del dio, ho restituivano loro; così resolevano loro l'acqua se, rompendo na argine, irrigava il podere del dio; ma non facevano il simile quando i vantaggi locesvano alle divisità minori, dicendo, gli dei

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Azraki, Cronache della Mecca, testo arabico, I, 11.

Bacco, accondo molti antichi, sarebbe stato allevato a Nisa città dell'Arabia; di che è a vadere Ovidio, Metamor., lib. 3, v. 313. Si comprende perciò facilmente come Erodoto cadense in quest'errore.

Pocock, Specimen historie: Arabum, pag. 110; Caussin do Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes, I, 113, 174.

abbisognare di quelle cose, e dio bastare a sè stesso. Al culto del dio unico, non a quello di Bacco, o del dio sapremo, si studiò Maometto di condurre i suoi Arabi.

### NEL NOME DI DIO CLEMENTE, MISERICORDIOSO.

Con queste parole, al dire dei Musulmani, cominciava la rivelazione dell'arcangelo Gabriele a Maometto; con esse hanno principio le Sure' del Corano, dalla nona in fuori, e di esse fanno continuo nso quei credenti. I quali le recitano quando s'alzano, o si coricano, o siedono a mensa, o si pongono in via, al cominciare di ogni azione. Le profferiscono nell'uccidere un animale. e dove non lo facciano, è peccato per loro il cibarsene; se ne valgono quelli che intendono a scienze occulte, ed una di tali scienze, che nominasi appunto Ism-Allah, il nome di dio, fa scoprire quanto avviene nei paesi lontani, guarisce la morsicatura dei serpenti, drizza gli storpi, dà la vista ai ciechi, opera i più grandi miracoli. Le scrivono fuori delle botteghe, in capo ai libri, alle lettere ed a qualunque scrittura, perocchè pensano senza il loro appoggio ogni cosa rovinare, in quelle parole aver l'uomo sieura guardia contro qualsiasi disgrazia. E opinano che simile virtù possedessero da tempi lontanissimi, laonde Giaber ci narra, che quando furono rivelate da dio, fuggirono le nubi ad oriente, quetaronsi i venti, si agitò il mare, le bestie drizzarono le orecchie per udirle; i demonii furono cacciati dal cielo; e giurò iddio sulla propria potenza ch'egli darebbe la benedizione a chi invocasse il suo nome, e aprirebbe il paradiso a chi pronunziasse il bismillah. Coll'aiuto loro Adamo, Noè, Abramo, Mosè, Salomone, i patriarchi e tutti i santi elevaronsi a tanta virtù: " Noè navigò senza remo e senza timone: Mosè domò l'orgoglio del re d'Egitto: Gesà Cristo restituì la vista

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La parola sursat vale filari di pietre, che sovrapposti tra loro formano un muro. S'adopriper simitudine ad indicare le cento quattordici parti che compongono il Corano: così le nominava pti Mounetto, come apparince dal Capitolo Ix, 65, 87, 125, 128, e da altri lacopri.

D'Ohsson, Tableau général de l'empire ottoman, 1, 146.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> a Non mangiate di quell'animale su cui (mentre fu ucciso) non si promuniò il nome di dio: questo è delitto. » Corano, vi, 121; Vedi Description d'un fusil oriental, par M. Reinaud, Journal asiatique, 1885, no 7.

<sup>\*</sup> Niebuhr, Description de l'Arabie, pag. 107.

<sup>\*</sup> Chardin, Voyages en Perse, II, 150.

ai ciechi e l'udito ai sordi. E di Gosù si racconta che la madre lo consegnasse ad un precettore ad apprender lettere. Disse a lui il precettore: recita in nome di dio clemente, miscricordioso. Chicse il discepolo: « che cosa significa bismì? » (i tre caratteri ب س م B. S. M. di cui si compone la prima parola.) E non sapendo quegli rispondere, lo scolare riprese: « la lettera ... B. vale Baha-Allah, la macstà di dio, la w S. Senda-Allah, l'altezza di dio, e la M. Malcoho, il regno di lui. » În quelle parole sono diciannove lettere, ciascuna delle quali, secondo uno scrittore, fa le veci di armatura impenetrabile a chi le pronunzia con divozione. Nè solo sul campo di battaglia, ma anche altrove rendono salvi dalla morte; di che avendo fede Khalid, nno de maggiori guerrieri dell'islamismo, inghiottì del veleno recitandole, sicuro che non n'avrebbe patito alcun danno.º Col bismillah Maometto seguì l'uso dei Cristiani, o dei popoli orientali: e forse imitò gli Ebrei che dicevano: In nome di dio che ha creato il ciclo e la terra, o meglio i Persiani che da tempo antico recitavano: In nome di dio elementissimo, giustissimo. 1 Gli Ebrei, invocando ai nostri giorni la divinità, specialmente avanti la lettura dei libri sacri, lo fanno colle parole: bescem ascem, nel nome del nome, cioè nel nome per eccellenza; ed alcuni tra essi scrivono, al principio dei loro libri commerciali. nna bet c una iod, che significano bescem Yahreh, nel nome dell'esistente, cioè, di dio.

Dio rigettò gli infedeli con tutta la loro collera, onde non hanno ottenuto alcun vantaggio. Basta dio ai crerenti nella battaglia.

Questo versetto, tolto dalla Sura trentatre del Corano, fu dettato da Maometto poi che i Coreisciti, suoi terribili nemici, lo assediarono in Medina. Guidava il loro esercito Abu-Sosian, il cui figlio Moawia fu più tardi il quarto califo e il fondadore del resno desli Omeiatii. Gli s'unirono sti Ebrei che, execcisi

Gaussin de Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes, III, 408.
 IIsde, Historia religionis veterum Persarum corumque Magorum, pag. 14.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marraecs, Refutatio in Suram, 1, pag. 2; Remand, Monument, II, 5.

<sup>•</sup> Tryde, Instanta resignosus retermin Perturnin corumque Magarium, pag. 18-8 sia che gli Theri, da tempi immemorabili, non prosensirano il nome della dimitta, giudicandone indegna la hocca dell'uomo, e aggiungnos i più religioic che il farlo recherebbe la morte sull'istante. Leggono, invece di Yabruth. Adamu, al nontro Signore.

in gran numero da Medina, l'avevano trato a quell'impresa, ed exisindo parecchia tribi del fisterna Arabia, lanode la Sura fu data dei conjederati. E la guerra si chiamò del fosso, perchè Sulman, persiano, consigliò il suo maestro Monnetto a circondare la città di un fosso profondo. Dalle parole del Corano si fa manifatto come il consubtitimeno avesse fine colla vistoria dei Musulmont.

### VA' DOVE VUOI, O ISMAELE, POICHÉ SEI AIUTATO DA DIO.

Simili detti trovansi più volte nella Bibbla, in cui tra gil altri è il seguente rivolto da dio a discobble: lo sone tre, e it difendre lo remuper te sude. Ma quello che leggesi nella sciabola, se tolgasi la invocazione a Ismaele, era scritto nel segno della profezia che, per asserzione del Musulmani, avven Maometto ra le des appalle, el quale fia un tumore coperto di peli, grasso come novo di pictone. Tal fenomeno naturale forniva egli a prova della sua missione; imperocchò credono il tavalamani che opin profeta irrevesse egual segno del dio, como credono che il portasse per ultimo Maometto. E narrasi, ma sembra questa una storiella d'origine cristima, ch' egli, giovane di dotto di tredici ani, ai recasse in Siria cai sua ova Abd-el-Mottalb, cho fernatosi a l'elici arma, il quale videto circondato da una na voita, e scopresegii quel segno fra le dea segla di quan sa voita, e scopresegii quel segno fra le dea segla di quan sa voita, e scopresegii quel segno fra le dea segla di quan sa voita, e scopresegii quel segno fra le dea segla di quan sa voita, e scopresegii quel segno fra le dea segla di producti de la contra en calculare.

Il nome d'Ismaolo, ogenno il comprende di leggieri, è tra jiù cari che abbiano i Musulmani. I quali attribuiscono a lui specialmento il deco della profesia dopo Abramo; come avvenuti a lui narrano i fatti che la fibilia ci lascià seriti d'Isacco: fat lui il figlio legitimo, fa lui che doveva esser offerto in olocanato a dio, e però ricevette il titolo di sacrificato. È tenato padre della gente che abibi l'Arabia occidentale o petrea, siccome la chiamavano il Romani, cicò le province dell' Heigia o del Telama; la qual gente si nominò da Adaun, uno de suoi dodici figli. Quelli che, secondo gli Arabi, abitarono primi la parto meridionalo occidentale, voglio dire il Yeme, il Arabia filice dei Romani, furono

<sup>1</sup> Genesi, xxvrr, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Reinsud, Monsmens arabes, persans et ture, 11, 70. In India si crede che gli uomini illustri portino dalla loro nascita lakshanani, segni della propria grandezza, o che questi segni si trovassero numeros in Boddhe. Barthelemy Saint-Illiaire, Le Bouddhe et sa religion, pag. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Reinaud, Monumens, I, 149.

appellati Khataniti, come discendenti da Khatan, il Joctan della Bibbia. ' Credesi che Maometto nascesse dalla razza d'Adnan, e a noi fu tramandata la genealogia di lui fino al suo progenitore. '

DIO, NOY "I AL DIO FUOND DI LET, IL VITENTE, L'ETERNO. NON LO COGLIE L'ASSOPILIENTO, NÉ IL SONNO. À LAT APPARTIENE QUANTO È NEL CIELO E NELLA TERRA. CHI INTERCEDERÀ PERSO LUI HE NON CON NO PERINESSO? CONSOCE IL PASSATO E L'AVENIRE (DLE COSE DI QUESTA VITA E GUELLA: DELL'ALTAR, OLE SENSIBILE LE ENTELLIGIENZ), AL SEMI (GLI DORNI) NON COMPRENDONO NULLA DELLA MUA SCIENZA SE NON CON SUO PERMESSO. ABRRACCIA LI SUO TRODO IL CIELO E LA TERRA, E IL MANTENERIL NON GLI RECA AGUENN PERÀS EGIL DI GARDRE, L'ATERISMO.

Di questo versetto fanno molta stima i Musulmani, i quali lo chiamano il versetto del trono, lo hanno sicaro mezzo di buona fortuna, e lo scrivono spesso nei loro monumenti. Immaginato il dio a guisa degli antichi Semiti, doveva essere, oltre che vivente, eterno e privo di bisogni umani, unico padrone del cielo e della terra, senza che gli facesse nopo di dividere la sua potenza con altri. D'intercedere presso lni non è data facoltà che ai patriarchi e ai profeti, e tra questi, meglio che a qualsiasi altri, a Maometto. Il quale dice in questo verso che solo a dio appartiene la conoscenza dell'avvenire, per togliere un grave errore stato già nelle menti degli Arabi, che cercavano di conoscerlo in questa guisa. Tenevano essi nel tempio della Mecca, raccomandate al dio Hobal e chiuse in nn sacco, tre freccie senza ferro e senza penne dette Acdah e Azlam. Nella prima leggevasi: il Signore me l'ha comandato; nella seconda: il Signore me l'ha proibito; e nella terza non era alcun motto. Le facevano estrarre da un indovino, a cui portavano doni, e uscendo la prima giudicavano che dio favoriva l'impresa e che sarebbe perciò felicemente riuscita; se la seconda, che ei le era avverso, e però se ne astenevano per nn anno; e se la terza, ripetevano il giuoco fino a quando non piacesse alla divinità

· Andurous, vie as newammen, Op. cm., testo, pig. 1-0.

Ad Eber nacquero due figli: il nome dell'uno era Peleg, perchè, a' suoi giorni, fu divisa la terra, e il nome del fratello era loctan. Genesi. x, 25.
A bondiéta, Vie de Mohammed, Op. cit., testo, pag. 7-8.

di manifistaro il propiro vofero. Così sua tutavia si nostri giorni in grao parte didi Asia inanazi di conchiadre un matrimonio, interprendere una geurra, o altra cosa di qualche momento.\(^1\) Spesse volte, a dir vero, giì Arabi ribellavansi alla decisione degli dei, e abbiamo l'esempio di Amroicais il quale, posendosi in commino a verdiore sui Bienà-Acad la morte del padre, si arressò al tempio dell' idolo Dho-l-Robosa per consultare la sorte colle freccio. Tre volte le estrasse, e altrettante gli di victato di considurame nella sea impresa. Altera rompesdole, o gettandone i pezzi sulla testa dell' idolo, grido: Miserabisi! se tuo padre fosse stato accios una probibristi tu l'andar a vendicarho.\(^1\) Seguendo gli stranieri, anch'essi gil Elbreti investigareno per tal modo il fatura.

Del trono di dio, di cui si parla in questo verso, disputareno a lungo di oltori musulmani che n distinacco due: l'uno, fi ciolo o l'empiro, che al la luogo della gloria divina, l'opera la più ammirevole del creatore; l'altro, il trono della giustizia, a cui si riforizono le parde del versetto, dal quale dio regasse su tatto, o sovra parte del trono. Chi opinò fra dio ci il trono essere uno spazio, non esser possibile conocere tale distanza; e chi influe, iddio sedere su di esso senzà reveri contatto, poichè il trono non porta la divinità, ma è invece portato da lei."

IL RITORNO DEL VIVENTE E IL GIORNO DEL GIUDIZIO (SARANNO) UNA SANTA GIUSTIZIA.

L'epiteto di vivente, essendo uno degli attributi di dio, è qui adoperato pel nome di lui, il ritorno del quale avverrà nel di che giudieherà gli uomini. Allora ciaseun corpo sarà rianimato dal proprio spirito, e quantunque non mutato

Caussin de Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes, I, 265; Reinaud, Monumens, II, 13; D'Herhelot, pag. 42.

Presso a poco in questa guisa fanno gli Africani. Se avviene cosa disaggradevola che il fetieso, tronco incantato, non abbia saputo impedire, lo spezzano, lo gettano via e as na formano un altro. Hegel, Filor. della storia, introd. Così la plebe napolitana inzulta a san Gennaro quando non avviene sollocitamente il miracolo del sangua.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Osea, IV, 12.

<sup>\*</sup> Reinsud, Monumens, II , 14.

Marracci, Prodromus, Pars III, pag. 77, 88.

di natura sarà perfezionato, rimanendo privo da ngni bisogno umana e dai travagli della vecchiezza. Al giorno della risurrezinno degli unmini e degli animali prestavano già fede molti degli Arabi nell'epoca dell'ignoranza, onde uccidevano un cammello sulla tomba dei parenti, o ve lo lasciavano morir di fame, perchè il morto, risorgendo, non dovesse recarsi a piedi avanti il tronn divino. 1 Ma l'islamismo fece universale in mezza agli Arabi tale credenza, e ci lasciò assai magginri antizie di ciò che succederà in quell'istante. Sarà preceduto, assai tempo prima, da case ana mai più viste, e da miracoli inauditi: scemerà la fede, tornerà l'idolatria, verrà distrutta la Casba dagli Etinpi, si eleveranno gli numini di basso stato, gli ahitanti dell'Irak e della Siria rifiuteranno i tributi, la corruzione si spargerà per tutto, si commetteranno innumerevali delitti, una sì grande sventura travaglierà gli uomini da desiderare la morte. Il fumn coprirà la terra," s'innalzerà il sale da occidente, parleranno gli animali, e ne comparirà uno il quale colla verga di Masè segacrà i credenti, col sigilla di Salomane gli infedeli, il quale adoprerà la lingua araba, e farà connscere come tutte le religioni, eccetto la musulmana, siann false. Qual mente può immaginare animale così fatto che parteciperà d'ogni altro, avenda testa di toro, occhin di maiale, orecchin d'elefante, corna di cervn, colla di strazzo, petto di leone, colore di arso, dosso di gatto, coda d'ariete, nughie di cammella?" Apparirà l'anticristo, ma sarà in breve vinto da Gesù che scenderà navellamente a terra; si mostrerà l'Hadi; " verranno i popoli Gng e Magog. 2 gente barbara e antropofaga che il Signore distruggerà ad intercessinne di Cristo. Chi di Inro sarà di alta, chi di piccolissima statura, tutti così prolifici e di così lunga vita, che nessuno marrà innanzi aver visto mille de'suoi figli portar armi. Ai segni Inntani tengono dietro i prossimi; e primo il sunna della tromba della costernazione: ecco invasi da terrore gli uomini, crollare gli edifizi, appianarsi le mnntagne, findersi i cieli, oscurarsi il sole, morire gli angeli, e lasciar cadere le stelle ch'essi reggevano, disseccarsi

Pocock, Specimen historiae Arabum, pag. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Corano, Sura xLIV, 9, 10; Marracci, Refutatio, pag. 642.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Marracci, Refut. in Suram xxvii, pag. 513,

<sup>\*</sup> Sull' Hadi si può vedere la quarta iscrizione.

<sup>6</sup> Corano, XXI, 96. Sono chiamati dagli Arabi, e nel Corano Ingingi e Mugingi.

<sup>4</sup> Marracci, Refut. in Suram xvIII, 426-427.

i mari, o mutarsi in fuoco, perire ognuno fuori di quelli che piacerà a dio di salvare. Risorgeranno quindi i tre arcangeli Gabriele, Michele e Israfil, ' il quale ultimo, passati quarant'anni dall'altro snono, farà sentire la tromba della risurrezione. E subitamente i morti, cettati fuori dalle tombe' nudi, o secondo altri, vestiti, risorgono, e si raccolgono, e si dividono in tre specie; dei credenti non ricchi di molti meriti che camminano a piedi, dei più meritevoli verso dio che vanno sa huona cavalcatara, degli infedeli che strisciano il viso a terra, e che sono ciechi, sordi, muti e privi dol bene dell'intelletto. Ciascuno terrà il posto suo per lunghi anni, imperocchè ne devono trascorrere sessanta, trecento, od anche più, innanzi che iddio pronunzi il giudizio su loro. Bnoni e cattivi, in questo tempo, ma i primi meno dei secondi, sarsnno travagliati da gravissimi mali; maggiore d'ogni altro un sudore indicibile cagionato dal sole uscito dalla sna orbita, e vicinissimo agli uomini. Maometto frattanto intercederà pei peccatori, poi che ne avranno rifintato l'incarico Adamo, Noè, Abramo e Gesù Cristo. Venuto il grande istante del gindizio, s'interrogheranno gli uomini intorno a ciò cho facessero del lor tempo, dello lor ricchezze, della loro persona, dol loro sapere, intorno a ciò che pensassero dei profeti; e si daranno ad ognuno due libri ove sarà notato il bene e il male che oprarono in vita; i quali si peseranno in una bilancia dai piatti ampii quanto la superficie dei cieli e della terra. L'uno dei piatti, che serve pel libro del bene, sarà più brillante delle stelle, l'altro, pel libro del male, d'aspetto orribile e spaventevole. Pesati i libri, tutti si metteranno in cammino per giungere al luogo destinato a loro, passando un ponte detto al-Sirat, più stretto d'un capello, più acuto del tagliente d'una spada. Con questo Maometto volle mostrare quanto sia difficile la via del paradiso, poichè solamente i buoni percorrono intieramente il ponte, mentre i tristi facilmente sdrucciolano e cadono in inferno.

Corano, Sura XXXII, 68 a arg.

<sup>\*</sup> A cisseuno di questi arcanceli fu data dai Musulmani una particolare missione: Gabriela porta i messaggi celesti, Michela presiede agli elementi, ed in ispecial modo alla pioggia, Israfil è guardiano tella tromba che deve auonare nel giorno del giodizio.

<sup>1</sup> Corano, Sura ICII, 1, 2. \* Corano, Sura 111, 5.

<sup>\*</sup> Marracci, Refut, in Suram vii, pag. 270.

Corano, Sura xxiii, 102-104.

Tali credenze sparse da Maometto sono un miscuglio tratto quà cià dai Cristiani, dagli Eltrei e dai Guetri. Cotà, per accenaure ad alcuna, l'animale composto di parti d'altri animali creò ad imitazione di quello dell'Apocalisse. Del cristianessimo trasse la credenza della venuta dell'anticristo; dall'ebriati aggi uomini che attendono il loro giutizio; dagli Elbrei e dai Guetri infine, quella di Gope Alagog, dell'inguizio; dagli Elbrei e dai Guetri infine, quella del ponto pel quale si dovrebbe passare al paradisso, de essere gettati in inferno. El iterrore del giorno della costernazione non è molto diverso dal tercore descritoci, quantunque per altri momenti, da Enecchiele e da san Giovanni; dal che rendosi manifesto anche una volta come Maometto fosse assai poco fecondo di nono trovati.

#### CHI ERA MORTO NON ABBIAMO NOI RISUSCITATO?

La resurrezione dei morti è il miracolo che più di frequente si ripete presso i Semiti, e nella religione che da loro passò alla razza ariana; nè è difficile comprendere come si scegliesse questo miracolo invece di altri, offrendone occasione assai spesso la morte apparente; laonde della risurrezione parla più volte il Corano. E narra nella seconda Sura come un viaggiatore giungendo presso nna città abbattuta dalle fondamenta disse: « In qual guisa la vivificberà iddio? » Subito il Signore lo fece morire, e il tenne morto cent'anni. Risuscitatolo quindi, gli domandò: « Onanto dimorasti in questo lnogo? » rispose il viandante: « Un giorno, o solo alcune ore. — No, riprese iddio, tu rimanesti cent' anni: gnarda al tno cibo e alla tna beyanda non ancora corrotti, al tuo asino, il quale non ha che ossa. Noi volemmo farti segno d'istruzione agli nomini; vedi come noi drizziamo le ossa e le copriamo di carne. » Credesi che ciò avvenisse al profeta Esdra, e che la città abbattuta fosse Gerusalemme. Nella medesima Sura, versetto dugento quarantaquattro, è raccontato di certi che, in numero di più mila, abbandonarono il loro paese per paura della morte, e i quali dio fecc nscire di questa vita, e poi ritornare. Costoro, per avviso di Geladdino, erano

<sup>1</sup> Esecchiele, XXXVIII, 20; Apocalisse, XVI, 18-20.

<sup>9</sup> Marracci, Refutatio, pag. 97.

Israeliti che fuggivano la pestileaza della propria cità, e che rinasti morti otto giorni, risorero per la preghiera che vote a lor pro il profetta Ezecchiech. Auche per Dhol Carnini oprò dio eggade miracolo. Questi, uno del primi re del Yenera, successore di llarità, 1º odi Jassain, 1º chho tal nome, che in nostra lingua valorera, o perchi portar dine come sulla corona, o perchà aveva dea langhe treccie che gli endevano salle spalle. 1º li ni narrano gli Arabi cose menvigliose: unomo santissimo, potiche ato da neche imageto, iddio dava a tui il regno del ciclo e della terra, in scienza e la sapienza, sottometteva a lui ila luce o le tenebre, e però quella gli andava inanazi e gli mostrava la via quando camminava la notte. Fu uccio dev vote da disce deu vote risasciario.

Il popolo chevo attribu anch' egi alla divinità il potere di far sucire dalla moha. La Bibbia ci narra di Elia e di Elisco che richiamazenon due tra i vivi;

o in Ezerchiche è quasti un intero capitolo sulla risurrezione de'morti, sebbene apparisca assai chiaro che il fine del profeta non era quivi religiono, ma politico."

La parola Emir viene da amora, consandare; ed essa fu adoprate sola ed in anneascione ed allra. Le menjo indicho potere militare; jui tarchi untorità civile, titolo di nobitità e impiego di certe, nella stessa guisa che in Europa, ed medio evo, il titolo di duze e quello di miles, da comandanto di militie, dignificarenoo poi l'uno signore di provincia, l'altro uomo nobilo. E primieramento il nome d'Emir, aggiuntovi al Marlamia, comandante dei Musulmani, dettero i compagni di Monente, "in segno di grande canore, al valorono

- 1 Marracci, Refutatio, pag. 92.
- Abulfeda, Imperium Joctanidarum, pag. 6.
- 3 Imperium Joctanidarum ex Hamza Ispahanensi, pag. 26.
- Molti credettero ch'ei fosse lo stesso cho Alessandro il Macedone, e tra essi ennoveransi Gelal lahia, e Zamakhsciari. Marracci, Refut. in Suram xviii, pag. 426.
  - Marracci, Refut., pag. 426, e vedi Sura II, 67, 68, per un altro miracolo di tal fatta.
     « Il Signore fa morire e fa vivere, fa scendera nella tomba e ne trae fuori. » I. Samuole, II, 6.
    - <sup>7</sup> I, Re, хvи, 17, 22. H, Re, IV, 32, 35.
  - Ezerchielo, cap. 37; e nel Deuteronomio, xxxxx, 39, leggesi: « Io tolgo la vita e faccio

<sup>&</sup>quot;I dottori della legge musulmana non furono molto d'accordo nello stabilire e chi si dovense dare il tislo di ..............., compagno. Ma i più opinarono che lo meritassere colore che abbracciarono l'islamismo, videro il profeta, e stattero nn poco con Ini. Aboulféda, Vie de Mohammed, Op. cit., testo, pagne 118 aug.

Saad-iba-abi-Wakkas per averil egli comandati nella hattagita di Cadesiya; '
usato pure in annessione, ai diede si auscessori di Manonetto. Abu-Bekr, che
tune il potere civilo e religioso alta morte del profeta, fa chiamato califo da
Khalefa, succedera, venir dopo, cioè successore dell'in viato di dio; quindi Omar,
eletto da lui, si chiamò califo del aliviato di dio. Ma presto videro
i Musulmani che ripetere in simi guisa più vetle il titolo di califo adogni unova
nomina riuscirchène incomodo senza divenire indicazione hastevolmento precisa.
E però avendo uno dei compagni di Manonetto chiamato Omar, Emir-d-a-momeni,'
comandante dei credenti, ai adoprò questo titolo invece del primo. Più inanazi
la parola emir divenne, comò è tuttavia, segno di nobilab, e si appellarono così,
non altrimenti che segsi, sipore, reseri, nobile, uniti coloro che si dimo
discendenti da Manonetto per la figlia sua Fathimab. Ai nostri giorni humo titolo
di emir presso il Turchi, i bassà, i visiri, i governatori generali di provincia,
ed ogunuo che occupii un'alta carica presso il saltano.

La parola Alu mi tre a dire dei nomi proprii presso gli Arabi, che sono di sei specie. Si riceve il primo all'epoca della nascita o della circoncisione, si ha il secondo dal nome proprio del padre, il terzo, da un antico della famiglia o dal capo della tribà, il quarto, dal nome del primo figlio, il quinto, da qualche avvenimento della vita, da diffetti o da qualità personali, e l'ultimo, dal paese d'onde s'è nata.

Il primo, cioè il nome, è alte volte semplice, come Zaid, Omer, alte volte compotot, come Osda-d'Add, il piccolo servitore di dio. Avanti il intanismo gii Arabi s' appellarono dalte loro divinità, e di qui i nomi Abd-al-Ozza, Abd-al-acenu, servitore di Ozza, servitore del sole, ma colla mova religione, mutato alquanto il for uso, si chimamo spesso di dio, o di sioni attributi, dai honoi ingeli, dai profeti, dai patriarchi, o da coloro ch' ebbero maggior parte allo avitappo della fede islamica. Spesso si nominano dalle circustano che accompaganao la nascita, il primi anni della cesistezza, o dagli augurit che si finano al nauvo nato. Così.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La battaglia di Cadesiya fu combattuta contro i Persisni nell'anno quattordiresimo dell'egira, a'tempi del califato d'Omar.

<sup>\*</sup> Da Emir-al-momènia gli storici europei del medio-evo fecero Miramolino.

\* Ibu-Kaldoun, Les prolégomènes, traduits en français et commentés par M. De Siane, 1,

<sup>\*</sup> D'Herbelot, pag. 314; Sacy, Chrestomathie arabe, 11, 185.

abhaiando, per escupio, un cano mentre alcuno viene alla luce, lo chianano Kab, sale escendo in arabo il nome di quest'animale; coaì i Tartari lo chianano dalla prina persona ch'entra nella casa dopo quell' avvenimento. Le Mille e una nate ci presentano ad ogai istante nomi coaì fatti, laonde troviamo Fatnal, tormentarior. Badr, luan piena, "el altri simili. No diversamente avvenno pel nome di Maonetto totto dalla sperazza che si riponevano in loi. Ed in vero, narra Al-lafida-Aha-Dekr-Ahmed-el-Bahaki dolla setta di noi. Ed in vero, narra Al-lafida-Aha-Dekr-Ahmed-el-Bahaki dolla setta di condiciona di consultati del profesa, il son avolo Ahd-el-Mottalib fece uccidere in conce di la nascita del profesa, il son avolo Ahd-el-Mottalib fece uccidere in conce di la ni contril." Del nomina il Mohammed, riposo egli. «E per qual rapione, ripresere oi Corcinciti, labi to presiro questo come a quelli usati nella tua faniglial" — llo voluto, soggiamo Ahd-el-Mottalib, ch'ei fosse glorificato di doi abissimo in cicle o dalle succretare in terra. "

Al nome proprio aggiungendo quello del gratiore loro per metro della pratoria tén, figlio, famo il nome patroninico in questa guisa: lba-Al-Alhi, lba-Mohammed, film-Adb-Allia her la distintrione che noi chiamismo cassio, adoperano egualmente la parela Idn, riferendola all' uomo più chiaro tra i lorder forma il nome della paternità assumendo il nome del suo primo noto: Maometto si dista perrà bha-i'-Hassan: pater di Kassem, pater di Hassan. Vicape requisto il nome doi nore, o di scheme, o indicante qualità personali, che si compone collo parele Abu, Idn, od anche seruza queste. Simo d'esempio pei nomi di onore i seguenti: Zini-d-abadin, la gloria dei devoti. Man-i'-fada, pate dei riscatto; per quelli di scheme o di sprezzo: Abu-Golol,

<sup>1</sup> Ibu-Batutah, 11, 115; edizione di Defrémery e Sanguinatti.

<sup>\* «</sup> lo mi chiamo Tormentatrice, nome che mi fu dato nell'istante della mia nascita, per esseru giudicato che il mio aspetto sarchbe un giorno causa di molti mali. a Storia di Ganere.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> « Siccome il volto del piccolo principe suo figliuolo era pieno e sfavillante di bellezza, credette neveri nome che più gli convenisse di quello di Bedr, Inna piena a Storia di Bedr principe di Persia. Nella stessa novella leggesi: « Quand' ei le rispose che si chiamava Bodr, ella diuse: si sono male apposti, doverano Chiamarlo Scenza (Sole). s

<sup>\*</sup> Aboulfeds, Vie de Mohammed, Op. cit., testo, pag. 2.

padre dell'ignoranza, <sup>1</sup>At agón, versatore del sangue, <sup>1</sup>Abn-<sup>1</sup>-fara, Abu-<sup>1</sup>-griand, Abu-horera, padre del cavallo, padre del topo, padre del guttino, dall'uso di aver continuamente seco uno di questi animali. Indicano qualità personali: Ibn-a-harb, figio della prodezza, Ibn-ai-hagóar, padre della povertà. Per ultimo, hanno gil Arabi il none etnico, dei quali noi vedenuno esempi nella prima iscrizione avanti il detto del profeta.

Gli antichi Ehrei chère in nao di aggiungere il nome paterno al loro colla parola ben, figlio; e basta apriro qualche pagina della Bibhia, chè ciò si precenti di ogni istante. Togliendo i nomi quasi sempre dalle circostanze della auscita, o dai primi anai della esistenza, Giacobbe fa così chianato perchè, useccodo dal vertre della madre, prendeva pel calegno il fraichi. Mosè dall' essers salvato dall' enqua; i figli di Giacobbe dalla gioin o della speranza di Racbele e di Lia alla loro nascita; 'Samnele dall' aver la madre pregato iddio di concedergiello.' Il cognome levavano da un antico capo della famiglia, formandolo, eguulmente che in arabo, colla parola fen, e col suo plurabe lenei. Col la stersa parale hen savvan gli Ehrei il nome cioto, indicavano la edi e le qualità personali, a questa guina: benè Kofem, figli dell' oriente; ben aciscim scianà, di ossassa'anai; 'ben haii, figlio della prodezza; ben guoni, figlio della ——povertà.'

Abu-Gebel, namico di Maometto, propose nel consiglio tenutosi alla Mecca, il seicento ventidue, che si mandasse a morte il profeta.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cosi si chiamò Abu-T-Abbus, perché, salito al trono, fece uccidere gli Omeisdi. Ad uno solo riuaci di fuggire, questi fa Abderamo che nel settocento cinquantacinque si mosse a conquistaro la Spagna ove, fino agli Almoravwidi, regoli la usa dinastia.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Da Grankre, calengno, onde vediamo nel Genesi, XXV, 20: « E la ma mano stringres il encloque d'Essè, a fit châmunto Giacoble. » Sai il fratello, che sevra avuto perva chia sempicitai di hiu, facendicia di Bibleye, ei diecie di questo nome altra cripice, diemico e: el Forre lo châmatrono Giacoble (frandatore, da gnakre, frandatre) simile avesse a defirusdarend den volto? Egli si prese glă is min erimogranitare, de ora si gielia la mis benediziones. 2 Genesi, XXVII, 30.

<sup>4</sup> Da masció, trarre, salvare. Esodo, 11, 10.

<sup>6</sup> Genesi, XXX.

Da scioul-mi-cl, chiesto da dio, I. Samuele, 1, 20.

<sup>1</sup> Genesi, xxv, 26 s altrove.

Benan, Histoire générale et système comparé des langues sémitiques, livre I, 28. « Poi Giscobbe une in camaino, e andô nel paose degli orientali. » Bené Kedem è lo stesso cha Saracent, orientali. Generi, xxxx, 4.

#### MASCIAHLLAH, O, CIÒ CHE VUOLE IDDIO.

Queste parole ripetonas issasi soveote dagli Arabi a segno di meraviglia per costa buona, o per cativa che venga loro narrata, o che apparisca al boro sgoardo, e però risponde alla costra eschamazione: oà telle, oà homo, e meglio nocro per die. Usansi egualmente a maiofestare rassegnazione, e stanno contraposta ell' altre: se ciò vuole iddio, le quali Maometto ordioava di proferire a chi deliberasse ciò ruole iddio, le quali Maometto ordioava di proferire a chi deliberasse di fira dicuna cosa. <sup>1</sup> Chi coli ficosse, con vedrebbe crimpiati i suoi desiderii. Ed in vero narrasi che, veneodogli chieste notizio intorno i sette dormienti, egli promettesse di rispondere il giorno dipo, sperando nella rivelazione divina, e che questa gli manostesse per con aver proferirio quelle pardo.

Maciabilhà è come proprio casto dai Musulmani d'Arica e da altri devoti all islamismo. Così, al dired il D'Herbelot, fa chiamato un grand' astronomo obreo vissoto dall'epoca di Al-Mansor a quolla del califo Al-Manson. Egli è forne l'autore d'uo libro attribuito a tale per come Masciabilat-al-Marri (l'egiziaco), e che s'intiola: Dei giudizii attrologici che si formano sulle principali congiunzioni dei sinasti.

Usano i Mnsulmaoi di porre lettere separate sugli oggetti che iodossaoo, e che, riuoite, formaoo parole d'invocazione a dio, o esprimenti gli attributi di lui. E v'hanno sette lettere dalle quali esce il gran oome ignoto della

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> « E non dire domani farò la tal cosa senza aggiungere: se è la volontà di dio. » Corano, Surra XVIII, 23.

Al-Mansor, il recondo dei califi Abbanidi, Al-Mansor, il settino, visero dalla metti dei secondo secolo dell'egira al principiar dei turno. Gli Abbanidi discenderano da Abbani di Maometto, el abbero finan per avere, alle piora militare data egii Arabi dagli Omeidai, eggiunta esiandio quelli delle scienze, delle lettere a della arti. Gran rinomana a sequità il califo abbanida Haron-ne-Rascid, che nella preteinose aggi tuttoli non fi da memo del suo contenenomo Carlo Magnitari.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> D'Herbelot, pag. 560.

divinità; ciascuna è dedicata ad un angelo del cielo, sicchè alloraquando, per mezzo di esse, noi ci rendiamo favorevolo una degli angeli superiori. tosto abbiamo ai postri prdini gli angeli terrestri inferiori. Grandi vantaggi si promettono a chi le adnora; così, seguendo ngni pratica necessaria, per cagione loro puossi riescire in qualsiasi affare : camminare sulf acqua . arrestare i torrenti, rendersi soggetta tutta la natura. Ma ei conviene che le lettere siann incise il venerdì in sulla prim'nra da incisore digiuno. che nnn abbiano punti vocali, o diacritici, in questo essendo posta gran parte della loro virtù: con ciò sia che avvisano i Musulmani le ventotto lettere dell'alfabeto arabo rispondere alle ventotto stazioni della luna, quelle prive di punti indicare le costellazioni favnrevoli, lo altre le contrarie. Alle vulte le lettere stanno invece dei numeri, ma quelle incise nella sciabola che io presi a studiare, considerate nel loro valore numerale, non presentano le combinazioni che i Musulmani cercano nei numeri, n nelle lettere poste in loro vece. E siccome, a quanto sembrami, non si volle scrivere alcuna parola, non essendo io rieseito, sebbene le raccozzassi nei diversi modi che s'usa, a cavarne enstrutto, quelle lettere si possono credere dedicate alle costellazioni favorevoli.

DISSERO DUE COMINI DI QUELLI CHE CREDONO IN DIO E CHE SONO STATI BENEFICATI DA LUI: (NEL NOME DI DIO CLEMENTE, MISERICORDIOSO) IRROMPETE SELLA PORTA (DELLA CITTA), E QUANDO VOI SABETE ENTRATI SARETE VITTORIOSI. IN DIO PONNEE LA SPERANZA SE SIETE CREDENTI.

I due uomini a cui si accenna sono Giosné e Caleb i mandati da Mosè ad esplorare la terra di Cananu. Le loro parole sono rivolte agli Israeliti, i quali, asputo ch'erano colà abitanti di statura assai alta, farono invasi da terrore, e non volevano andarvi, amando meglin di ritornare in

<sup>1</sup> Reinaud, Monumens, II, 246 et suiv.

<sup>\*</sup> Beidhawi, Comm. at Corano.

Egitto. Giosuè e Caleb vogliooo assicurarli della vittoria purchè essi fidino in dio.

| ₩. | - | Λ4. | P. |
|----|---|-----|----|
| Λ4 |   |     | B. |
| ۳  |   | t.  | 44 |

| + | 4 | P |
|---|---|---|
| ۳ | 0 | ٧ |
| Α | 1 | ч |

I numeri che noi diciano arabi perchè i ricevenno da questi, sono detti dagli Arabi indini perchè gli olberto da quel popolo. Unti gli orientali, come, ad esempio, i Persiani, i Chinesi, gli Indiani e gli Africani, fanno la più gracele stima dei numeri, e, pertandoli seco, ne aspettano egai maggior bene. I Muschanati li scrivono alle votte i luogo delle lettere affinche gli infedeli non conoseano i loro segretti; il ben risece facilissimo, avendo ogni lettera, in arabo, il suo valore numerale, come in ebruice ed in greco. Altre volte li pognono invece on u necer ordine che, sommatili dia ogni parte, ti danno egual risultamento: questo apurarice dalle dire del quadrato di destra, si considerino esse dall'alto al losso, oppure orizzontalmente. O li servivano comprendendo tutte le decime, da quella da cui partono a quella a cui vogliono giungere. Così dovvae assare un'i quadrato di sinistra ove corse di certo qualche errore, essendo ripetuto diavvalte il 1920 e omessa il 110. <sup>4</sup>

<sup>\* «</sup> Purché non vi ribelliate a dio voi non avrete a temera del popolo di quel paese,...; con noi è l' Eterno. » Numeri, xiv, 9.

| 1 | 40  | 89 | 20  | 149 |
|---|-----|----|-----|-----|
|   | 79  |    | 50  | 129 |
|   | 30  | 10 | 69  | 109 |
|   | 149 | 99 | 139 |     |

Numeri, xm, xiv.

MAGNETIO E L'ENVATO DI DIO, Q'ELLI CIE SONO COS LEI, TERRIBILI CONTRO GLI INVEDELLI, SONO PIETONI TRA LORO, LI VEBRAI INGINOCENTATI, PROSTERNATI, RICERCARE EL FAVORE DA BIO E LA SODRESFAZIONE STA. COMPARISCON NEI LORO VOLTI SEGNI DELLA LORO PROSTENAZIONE, LI ASSONIGLIA ILA, PENTATELO E L'ENCADELO SERUENTE CIE GERROGALA, SI FONDELI, S'INGROSSA, SI INNALA COL SUO GANDO, E RALLEGRA IL CULTORE PER PAR RISPETTO AGLI INVEDELL. PHONISE IL SEGNORE A QUELLI CIEL EREDONO, E OPERANO IL LENES, IL PHIRODO DEI PECCATE E ENA RICOMPENA GUNERIOS.

I primi Musulmani, spronati dalla fede, e certo anche dal desiderio di ritornare al loro paese, fecero prova di molto valore nella battaglia di Bedr contro i Coreisciti, nell'assedio di Khaibar, e in ogni altro combattimento dei primi anni dell'egira. A Bedr erano mille i Meccani, solo trecento i seguaci di Maometto, tuttavia questi riportarono la vittoria. E, dal loro esempio, diventati più che mai valorosi gli Arabi, poterono rendersi signori della Mesopotamia, della Siria, della Persia, dell' Egitto, dell' Africa sino all' Oceano atlantico, della Spagna, della Francia, della Sicilia, dell'India, passato l'Oxus e l'Indo. Terribili contro i nemici, i compagni di Maometto erano affettuosi tra loro; ed il profeta, a spegnere i lunghi e feroci odii di tribit, a congiungerne meglio gli animi, e ad iniziare la unità arabica, volle che si legassero con vincoli di fratellanza. Egli scelse a suo fratello Ali figlio d'Abu-Taleb, Abu-Bekr scelse Kharigia, Omar scelse Athan, e tutti gli altri seguirono il loro esempio. All'affetto tra essi andava compagna la riverenza al profeta; e però Orwa dei Benì-Takif, recatosi a lui il sesso anno dell'egira per fargli noto che i Coreisciti non gli permettevano l'entrata alla Mecca, vide che come quegli si lavava, tutti precipitavansi a raccogliere l'acqua che egli aveva adoprata, ehe gareggiavano per avere la sua saliva, e che se un capello gli cadeva era raccolto sull'istante. Tornato ai Coreisciti diceva: Fui alla corte degli imperatori, ho visto Kesra 1 e Kaissar 1 in tutta la pompa della loro potenza, ma non vidi mai aleun sovrano venerato dal suo popolo come Maometto da' suoi compagni.

Il favore divino cereavano i Musulmani con cinque preghiere per ciascun

Kesra, vedi pag. 7, nota 1.

<sup>1</sup> Il Kaissar, cioè il Cesare d'altora, era Erselio.

giorno, nelle quali usavano, come usano tuttavia, di toccare col capo la terra in modo da riportarne i segni sulle loro fronti; ed ecco il perchè è detto in questo verso: compariscono nei loro volti segni della loro prosternazione.

#### IL RE DEL REGNO.

È dio il re del regno, cioè del mondo, tale appellativo dandogli sovente gli Arabi, come si vede nel Corano. La unione meglio acconcia ai Semiti è quella della tenda e della tribit, poiche tra essi l'uomo, fornito largamente di vita interna, orgoglioso per natura, \* sdegnoso d'ogni costringimento, non può sopportare l'altrui podestà, di che è prova assai chiara la loro storia. E forse a creare il monoteismo giovò assai quella impazienza di freno che li spingeva a trarsi fuori dalla natura che li circondava, e pesava sopra di loro, mentre dall'adorazione della natura medesima altri popoli non uscirono che tardi, o non mai. Alcuna volta si ribellavano alla divinità; ma quando le prestavano fede ponevano in lei il regno del cielo e della terra, e però il governo regale non vi sorse che tardi, e per influenza straniera. Infatti veggiamo in Samuele che gli anziani d'Israele dissero: Poni su noi un re che ci qiudichi come hanno tutte le altre nazioni. Fino allora dio era stato capo del governo, ond egli parlava in questa guisa a Samuele: Acconsenti alla voce del popolo in tutto ciò ch'egli dirà, perciocchè essi non hanno sdegnato te, ma hanno sdegnato me affinchè non regni su toro. 1 Lo stesso pensiero trovasi in altri luoghi; così nell' Esodo: It Signore regnerà in eterno; e in Isaia: Il Signore è il nostro giudice, il Signore è il nostro legislatore, il Signore è il nostro re, L'Arabo non obbo il governo regale per volontà propria, ma perchè glielo impose la forza degli Omeiadi; imperocchè alla indipendenza, più che alla schiavitù, è acconcia la razza semitica. È per verità il beduino dei nostri giorni correndo, libero da ogni freno, i deserti, ci fa chiaro il vero sentire di essa quando dice: lo non riconosco attro Signore che quetto del mondo."

<sup>1</sup> Marracci, Prodromus, Pars IV, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dell'orgoglio shraico basti a prova questo delto: « Tutti gli Israeliti sono figli di re. Abol. »

I. Samuele, viii, 5, 7.
 Esodo, vv. 18.

<sup>1</sup> Isain, xxxIII, 22.

<sup>6</sup> Dosy, Histoire des Musulmans d'Espagne, 1, 1,

# SCIABOLA.

[Nº 510.1]

بسم الله الرحمن الرحم. ومن يُنكِّلُ على الله فهمو حسبه أنّ الله بالغ امره قد جعل الله لكلّ شررٌ قدرًا هي •

Nel nome di dio clemente, misericordioso.

Ci i s'affida in dio, dio gli basta. Certo iddio compie i suoi propositi, egli che ha prefirso immutabilmente ogni evento.

A tutti i faudatori di religione si presentava il grave problema del come procedere unite Esasolitus potenta divina e la libera volosta tunnare, ci i più delle volte si studiareno, sebbene con sagrificio della logica, di accordare l'una reil altra. Mometto inveve, «Bontanundosi del risidianesimo e dal giudaismo, statigia giudia e situo da novetta fecte, o estropenendo jumnamento la votonta sunna alla potenza divina, stabila la predestinazione. La vita di lui vale assasi a fate monsovera il momento nel quale egli cumanava i sand presetti, onde non trori difficile sequeiro il tempo in cui pose i principii al dogma del desino; ciò axvonne dopo la seculità di Odos de legili diedero i Corciviti nol terzo anno dell'egira. 'Inanarzi quel combattimento molti dei conquagni l'avevano abbandanto, altri mostras uno di viderlo fare dopo, a però era accessario porre loro in animo che, analossero o ma lab stattagia, non rievicano a scampure dalla morte, sendo ogni cosa stabilità

<sup>1</sup> Numero su laita.

<sup>1</sup> Corano, Sura 1xv. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nöel Des Vergers, Arabic, pag. 163.

da dio, nè potendo l'uomo mutare il proprio destino.1 Contro quel precetto si dichiararono alcune delle settantatrè sètte islamiche; e prima quella dei Kadriti, creata sul fine del primo secolo dell'egira da Mabed-ben-Kaled-Giohni, che aveva appreso questa dottrina da Abu-Yonos-Senbawath soprannominato Aswari. Nella quale dottrina si proclamava l'uomo avere facoltà di operare liberamente; toccare a lui il premio, o la pena, secondo l'opera sua; a dio, eccellente sovra ogni cosa, non potersi attribuire il male. Eglino chiamarono il loro dogna dell'equità, nia i Musulmani appellarono questi settarii Kadriti\* perchè seguivano il Kadr cioè potenza di volontà), ossia la dottrina del libero arbitrio. Ed è a credere che fosse già manifestata da alcuno durante la vita di Maometto, volendosi ch'egli affermasse i Kadriti occupare tra i Musulmani il posto che in Persia i Magi, i quali, seguendo la religione di Zoroasto, riconoscevano da dio ereatore e signore della luce il bene, e da quello delle tenebre il male. Avversari loro furono i Giabariti che opinavano dio concedere all'uomo la potenza all'azione, ma quella non avere influenza sulle opere umane. È avviso di molti che tal precetto sia causa della immobilità nell'incivilimento fra gli Arabi: ciò non parrebbemi vero, imperocchè non sono le leggi donde s'informino le costumanze e i sentimenti d'un popolo, ma sono le costumanze e i sentimenti che promuovono le leggi. E infatti chi mai cercherebbe d'imporre il dogma del fatalismo alla maggior parte dei popoli d'Europa? Il nostro ardire e la operosità nostra non lo renderebbero possibile.' Non potrebbe invece esser causa della immobilità araba la indifferenza della razza semitica, in cui se è molta la vita interna, como ho detto or ora, l'esterna è pochissima? Guardisi infatti nelle conversioni all'islamismo, quanta piccola parte avesse l'amore alla nuova religione; guardisi come tornasse difficile, per cagion sua, trarre il popolo a combattere, e come chi volle farlo dovesse

¹ Corano, Sura 111, 145-148. « Il momento della morte, diceva Kalid, è fissato per ciascuno; niuno può sollecitario, o ritardario.» Caussin, Essoi sur l'histoire des Arabes, III, 408.

Sciarestoni, Kitab-al-Milel, pag. 20 e urg.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procesh, Speciaton Materiar Arabom, pp. 21; Marzaci, Prodormus, Part III, pp. 7-17-3.
<sup>2</sup> Contro quieste, opiones belong pologores chi if John Jun adinsishi di Altone del Roma; ed lo rispondo che non conoco se nai siasi ricercita d'one la Tevenera queste citil; chè, ove i ficcesse, il corpropielo fore secreto vorendo d'Ondene. E pei a comissiór e la Jone non alche oli alcun patere, e c'e si citadiso sensira di operare libermoneste; si fronti the prodificioni, como l'Ingers, Civilgo o c'e de l'inclusiono sensira di operare libermoneste; si fronti the prodificioni, como l'Ingers, Civilgo o c'e de l'inclusiono sensita di operare libermoneste; si fronti the prodificioni, como l'Ingers, Civilgo o del l'ingers, como della como del

procurare jananzi tutto di scuoterlo dall'anatia che lo signoroggiava: guardisi alla setta dei Sofi, (verace immagiae del sentire di quei popoli: di cui è principale studio lo spegnere ogni vita fisica e intellettuale. E rivolgasi la mente agli Ebrei che rimproveravano Mosè quando recossi a liberarli dalla schiavitù egizia, i donde noa si brigarono d'uscire, e dove anzi volevano ritornare, mostrando di amare meglio i travagli di quel paese, aggi che la indipendenza del deserto, e la possessione della terra di Canaan; di bramare lo stato al quale si erano abituati, nazi che mutare, come cosa sovra ogni altra gravissima per loro. Senza la stessa apatia il popolo d'Israele non sarebbe rimasto così singolare, così diviso dagli altri popoli; e commerciando, e progredendo in ogni scienza, in ogni arte e in ogni civiltà avrebbe potuto più di leggieri, superando gli ostacoli frappostigli dalla sua religione, legarsi alla gente che gli stava vicina. Forse nascerà dubbio ia alcuno che l'Ebreo seguisse pure il priacipio della predestinaziune, ma io acceanai altrove che ciò non è, come lo provago i segurati testi: Alla porta giace il peccato..., tu puoi signoreggiarlo; Chiamo in testimonio il cielo e la terra chi io ho posto innanzi a voi la vita e la morte, la maledizione e la benedizione, deli! scegliete la vita; Tolga dio che sia perversità nell'Onnipossente, poichè egli rende all'uomo secondo l'opera sua; " La facoltà è concessa 'di agire secondo il propriu volere': A chi vuol marchiarsi nel neccato è libera la via.

Da quanto esposi, sembrani si fuccia chiaro che Muunetto non prountigio il dogma della predestinazione per sottomettere maggioramente gli Arabi alla divinità, ma per inspirare ben maggior creago in guerra: che non a questo dogma devosi attribuire la immobilità dei Musulmani, bensi alla indifferenza inosta nella razza semifera; indifferenza che si oppone al suo progresso, come si annifesta del continuo nello sottigiento dello sua storia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Esodo, τ, 21.

Esodo, xvi, 3; Numeri, xi, 5; xvi, 13.
 Genesi, iv, 7.

<sup>\*</sup> Deuteropomio, xxx, 19.

<sup>1</sup> Giobbe, xxxiv, 10, 11.

<sup>6</sup> Abol, 111, 19.

<sup>7</sup> Sabbat, 104 a.

casean room

### SCIABOLA.

Nel fodero:

ناد علمها مظهمر الحجايب أتحد عودًا لك في النوايب كل هم وعمّ سباتجلمي بولايتك يا على با على با على با على

Nel nome di dio clemente misericordioso. Soccarso da dio, e vittoria prossima.

#### Nel fodero:

Invoca quell' Ali che fa scaturire prodigi E troverai un aiuto nelle disgrazie, Ogni mate e ogni duolo si dileguera Per la protezione tua o Ali, o Ali, o Ali.

SOCCORSO DA DIO, E VITTORIA PROSSINA.

Ecco un versetto che leggesi molto di frequente sulle armi musulmane, con cui chiedesi l'aiuto di dio nella battaglia, e che fu fatto incidere anche da Maometto sulle proprie sciabole. Lo tolgono dalla Sura della fila, chiamata in tal

<sup>3</sup> Ѕенга пишего.

<sup>7</sup> Corano, Sura 131, 13.

guisa dal quarto verso che dice: Certo iddio ama coloro i quali pugnano nella via di lui in fila.

Noo meoo di quel verso usano i Persiani la quartina che è nel fodero. trascrivendola e recitandola soveote. Nella quale è ripetuto tre volte il nome di Alinon tanto per compiere la misura del verso, quanto per manifestare il grande amore e la piena fiducia riposta in lui, nel modo istesso che in momenti di grave pericolo noi invochiamo più volte, e di seguito, il come della divinità. Le di o vero la fede che i Persiani pongono in Alì è grandissima, come si vedrà meglio io seguito. Egli, nato da Abu-Taleh, padre di numerosa famiglia, era cugino di Maometto. da cui, in un anno di carestia tra i Coreisciti, fu, tuttavia assai giovane. raccolto in casa e tenutovi lungamente. Chiamavasi allora Said, dipoi Maometto lo appellò AR, il sublime. V'ha chi opina che, dopo Kadigià, prima moglic del profeta, fosse il primo ad abhracciare l'islamismo," ma v'è per contrario chi avvisa che altri lo precedesse. Certo il giovane Ali mostrò fin dal principio immenso affetto per la nuova religione, e per il proprio cugino. Infatti quaodo Maometto volle condurre all'islamismo i discendenti di Hascem, li invitò tutti ad un pranzo per far loro coooscere lo scopo a cui mirava, e i vantaggi che gli Arabi avrebbero ottenuto ov'egli lo raggiungesse. Colo'ebbe aperto l'aoimo suo, domaodò: « Chi vorrà darmi aiuto, essermi fratello, delegato, procuratore? » Tutti tennero silenzio; ma Ali, sorto coraggiosamente, rispose: « lo v'aiuterò nella vostra opera, o profeta di dio. « E Maometto, chiudendolo tra le sue braccia, riprese: « Ecco il mio procuratore, il mio delegato. il mio fratello; voi l'ascolterete, e voi l'obbedirete.3 » Fedele e affezionato al profeta, Ali gli fu compagno nell'esilio, valoroso sovra ogni altro, gli giovò assai nelle prime vittorie della religione islamica. E basti rammentare che, nell'anno settimo dell'egira, assediandosi il castello di Khaibar abitato da Ebrei, ed essendosi già ritirati dal combattimento. senza la vittoria, Ahu Bekr e Omar figlio di Khattali, che avevano portato l'insegna del comando, Maometto disse: « Domani confiderò lo stendardo a un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A questa ripetizione fu dato un altro significato. Vedi Lanci, Trattato delle simboliche rappresentazioni arabiche, II, 43.

Quest' opiniono sarebbe rinforzata de Ali cho disse no' suoi versi: « lo precedetti voi tutti nell'islamismo quandi ora solo un bambino, nè era giunto ancora ell'età della intelligenza. » Abouléde, Vie de Mohamunda, Op. cit., testo, pog. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Aboulfeda, Vie de Mohammed, Op. cit., testo, psg. 19, 20.

nomo che ama dio e il suo profeta, e che è da loro riamato; a un uomo che cammina sempre innanzi e non sa fuggire, il quale sottometterà l'inimico colla virtù delle proprie armi. » Questi fu Alì che s'impadroniva del castello, facendovi prova di coraggio e di forza straordinaria; novello Sansone, afferrata da solo una delle porte che otto uomini uniti non avrebbero potuto smuovere, se ne serviva di scudo contro l'inimico.' I Musulmani ammirarono altamente il suo valore, di che faceva fede Abu-Bekr, uno de più reputati tra essi, dicendo: Quando Ali comparvo nel mondo le più valorose spade rientrarono nel fodero. Anche Maometto gli forni ussui testimonianze dell'amore o del conto grandissimo in che lo teneva, laonde gli concedette in moglie la propria figlia Fathima, affidò a lui uno degli stendardi nell'entrare alla Mecca, lo mandò a convertire gli idolatri del Yaman, e ad essere lor giudice. Ma, presso a morte, o non corsegli alla mente, o non credette utile di eleggerio a successore dell'autorità temporale e spirituale. Nè a questa dignità scelse persona, il che fu grave pericolo per l'islamismo, cui era nopo chi tenesse insieme quel popolo discorde e diviso da secoli, non ancora unito da altro legame tranne la forza. Nominato quindi dal popolo Abu-Bekr, ne intese sommo dolore Ali cho vagheggiava il potere, e che credeva d'averne il diritto; e non prestò omaggio al primo califo se non quando Omar minacciò di porre fuoco alla sua casa. Tuttavia non volle mai correre all'armi contro di lui, o contro i successori, quantunque ve lo consigliassero i suoi amici, rispondendo cho avrebbe regnato solo per la volontà dei Musulmani; la qual volontà ei dovette attendere sino alla morte di Othman, il terzo califo. Dalla predicazione dell'islamismo alla clezione di Othman era venuta man mano sollevandosi di mezzo agli Arabi una nobiltà novella composta dei primi seguaci del profota e di tutti coloro che eransi adoprati al trionfo delle sue idee; uomini, per la maggior parte, del volgo, i quali volevano aver diritti sugli altri credenti, o già se n'orano tolti parecchi, consigliando il califo, comandando la milizia, reggendo le provincie. Abu-Bekr di cuore retto, e che paventava la guerra

<sup>3</sup> Aboulféda, Vie de Mohanomed, Op. cit., tento, pag. 79 e 80. In questo castello di Khaihor ma Fara, Zhinab figlia d'Enrich, per vendicere i soui correligionari, o forci soche il proprio frastello, diede a Momente della carres di poccar zavelenza. In periote so ne disso avverilio da quest'o siemble, e cesso di mongiarrae, onde non meri sull'istante; ma il veleno giù inghiotitio fu piò tardi caura della sua morte.

cittadina, avrebbe bramato che partecipasse al governo l'antica nobiltà; ma Omar. fermo e non pieghevole di sua natura, rifintava di consentirvi. E lo faceva eziandio conoscendo come a quello, che riuniva, oltre il civile, il potere religioso. fossero necessari nomini infervorati per la nuova fede, e sapendo quanto poco amore le portassero sin qui i nobili antichi, ' convertitisi solamente per la forza. o per desiderio di guadagno. Morto Omar, il califo Othman, che gli succedette. volle inpalzare la pobiltà gentilizia a cui apparteneva per pascita, pulla curandosi dei Mohagiariti e degli Ansariti. Richiamò dall'esilio, ed arricchi Hasan suo zio. mutatosi all'islamismo solo quando entrava il profeta alla Mecca, e che, traditone un segreto, era stato maledetto da lui. Affidò il governo della Siria a Moawia. tuttochè il padre Abu-Sofian avesse guidato gli idolatri ad Ohod e all'assedio di Medina, e la madre si fosse fatta delle orecchie dei Musulmani, caduti in battaglia, una collana e un braccialetto. Diede a reggere Cufa a Walid spofratello uterino, non rattenendolo l'avere il padre insidiato la vita del profeta, e l'avergli spatato in volto; all'Egitto prepose Abd-Allah-ben-Saad che gli era fratello di latte, il quale, già segretario di Maometto, mutatene le rivelazioni, era infine uscito dall'islamismo. Ali, come fu scetto califo, procacciò subitamente di rimuovere tali uomini, cagione di scontento nelle provincie. del loro sollevarsi contro Othman, e per ultimo della uccisione di questo. scegliendo rettori che, per fede e per virtù, appagassero meglio il desiderio dei veri Musulmani e degli uomini di puri costumi. E vi sarebbe riescito, ove non gli fossero venuti meno la pace e il tempo. Imperocchè Talha e Zobair, compagni di Maometto, che bramavano da lui qualche provincia da reggere, e non l'ottennero, gli si ribellarono, e unironsi a'danni suoi con Aiescia vedova del profeta. La quale odiandolo per un'accusa fattale, e da lui sostenuta quando era ancor vivo il marito, e avendo potuto fino a quell'istante tenerio iontano dal califato, lo incolpava ora della morte d'Othman, e aveva raccolto un esercito

<sup>&</sup>quot;Molf latti si potreblevo disre a prova di questo, e della incredalità dei nobili arabi ad ogni ribgiane, ma saranno hastevoli i seguenti. Quando Maonetto era vicino ad impadronirsi della Meeta, dionanabi ad aba-Solimi: «Confresi ora non esseri altro dio che Allahi —Si, risponde l'interropato. — E son confessi chi o cono l'apostolo di dio? —Perdona la mia sincerità, riprese Abu-Sodan, nos su questo conserve qualche dubbio, a confessi chi occo l'apostolo di dio? —Perdona la mia sincerità, riprese Abu-Sodan, nos su questo conserve qualche dubbio, a confessi chi occo.

Per mostrare il libero pensare di que nobili valga questo detto di Oyaina, capo dei Fazăra; « Se dio saistesse, lo giurerei sul suo nome che non ho mai creduto in lui, » Tabari, I, 110.

contro di lui. ' Ed ecco la discordia avvampare fortissima tra i seguaci dell'islamismo; sotto aspetto religioso combattersi pel potere, e spargersi largamente scismi, e cadere la signoria dalla nobiltà religiosa nella gentilizia, e all'autorità del califo, eletto dal popolo, entrare il governo regale ereditario nella famiglia degli Omeiadi. Le milizie di Ali vennero alle mani colle avversarie presso Bassora, e la battaglia fu detta del cammello, perchè Aiescia cavalcava quest'animale. Lo sposo di Fathima aveva ottennto potente soccorso da Cufa rimastagli fedele, e raccolto a Medina quattro mila uomini stati a venti battaglie; ma Aiescia era pure seguita da molti soldati, e però il combattimento fu aspro e gran tempo dubbioso. Finalmente, essendo uccisi Talha e Zobair, Aiescia avendo la lettiga coperta di freccie, il cammello coi garretti tagliati, siccbè dovette scendere a terra, i nemici di Ali si diedero alla fuga; inseguiti, quanti colti, tanti furono uccisi: ma non ebbe alcuna offesa Aiescia, fatta accompagnaro da Alt con grande onore a Medina. Questa lotta fu nulla al paragone di altra che il genero del profeta dovette sostenere coi nobili gentilizi guidati da Moawia. L'Omeiade, reggendo, come dicemmo, la Siria, fattosi recare colà la camicia insanguinata e gli abiti di Othman, e mandatili attorno per Damasco, eccitò il popolo a vendicarsi di Afi, che accusava d'essere stato uccisore del califo. Alla sua chiamata rispose con numerosa milizia la Siria, risposero alcuni compagni del profeta, tra essi Amr il conquistatore d'Egitto, i quali egli bramava seco per mostrare che non lo moveva alla gnerra amore di conquista, ma solo di religione. Marciato contro Alì, e incontratolo nel piano di Saffein, quivi, il primo di dell'anno trentasette dell'egira, fu dato principio al combattimento che durò accanito per lunghissimi giorni. Nei quali Moawia, perdendo gran numero di guerrieri, deliberò nuovo modo per vincere: fatta portare innanzi alla sua gente una copia del Corano, mandava gridando, in guisa che sentissero i nemici: « A favore di chi spargiamo il sangue? Ecco il libro che deve por fine alle nostre contese. » Con ciò voleva seminare la discordia tra i seguaci d' Ali, poichè alcuni avrebbero accettato, e fatto accettare al loro capo, di

<sup>&#</sup>x27;Accessă, figlia di Abd-Allah (datto più turdi, per cupone di questa, Abu-Bebr, padre della vergino) fu quos di Monorette a nove anni, a vedora a dicioleo. Nalla spedizione del proble contro i Best-Mottalia, perdutati per via, rientro di cumpo coo Salvan figlicial Mottalia. Pa accessate 'dindebila e difient dal probles. Veggasi il tolerano, Sura xurv, 11 a seg.: a veggasi in narrazione che fa Aiencia di questa vermientale. Casunia, Essai veri Phistorier des Artese, III, 164, 170.

<sup>\*</sup> Questo luogo, non lontano dalla riva occidentale dell' Eufrale, trovasi presso la città di Racco.

affidare al Corano la decisione che attendevasi dalle armi; e riescì nello scopo suo. Molti soldati dell'Irak (e i soldati di quel paese erano la maggior forza di Ali) minacciarono d'abbandonarlo ove non facesse indictreggiare le sue milizie, e non venisse a patti con Moawia. Ali dovette sottomettersi, lasciare che due arhitri decidessero a chi apparteneva la sovranità dei Musalmani e, sottostando alla volontà altrui, accettare per proprio arbitro Ahu-Mussa-Al-Asciari, nomo buono ma semplice, mentre Moawia eleggeva Amr. l'arabo più scaltro che vivesse a quei tempi. A cui tornò facilissimo persuadere il compagno come, per riacquistare la pace, fosse mestieri spodestare ambidue i califi, e preporne altro approvato da tutti i fedeli. Posciachè si accordarono, e furono ritornati alle milizie. Abu-Mussa, salito in cattedra, disse: « lo depongo Ali e Moawia dal califato che essi pretendono, nel modo istesso ch'io tolgo quest'anello dal mio dito. » Salito quindi Amr parlò così: a Avete inteso come Abn-Mussa deponesse Ali; e anch' jo lo depongo, eleggendo a califo Moawia, e investendolo del potere nella stessa guisa ch'io mi pongo in dito quest'anello. « Contro la mala fede di lui si scagliarono forti rimproveri dai seguaci d'Ali; i quali tuttavia avrebbero forse trionfato se. disgiungendosi, non avessero dato principio da quell'istante alla loro completa rovina Dodici mila nomini, guidati da Alxi-Allah-ibn-Vahh, abbandonarono subito Alì, e diedero cominciamento ad una setta chiamata dei Kharegiti, cioè dei ribelli, i quali dichiaravano colpevole il genero del profeta d'aver posto a gindizio degli uomini ciò che doveva riconoscere solo da dio. E tanto, e sì forte procedette l'ira e l'odio che, di seguaci, si mutarono in aperti e fieri nemici.

Scioli dal potere nel fato, anche nei principii so ne sciolero, professandone di liberiasini, che handirono in mezzo ai Masalmani. Nen appartmener, dicevano, il califato ai soli Corcisciti, siccome aveva sentenziato il profeta, e a evevano stabilito i snoi compagati, na a tutti i Momentani ilberi o echiavi; potersi adoperre il casilo, e mandare a morte, se evanto meco alla giustisia. E procedendo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tra I detti di Maometto è il seguente: « L'autorità non escirà da questa tribi dei Coreisciti. » <sup>2</sup> Ciò avvenna a Salifa il giorno della morte di Maometto, quando gli Ansarti ceransi raccolti per nominare califo nuo di toro; Canssin, Essai sur l'inferire des Arabes, III, 255 et suir.; Ibn-Kaldonn, Prolégomènes, Iraduita cen français el commentiet par N. De Slane, 1, 334 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Questi principii non arano al tutto nuovi nell'islamismo. Abu-Bekr, eletto califo, ricovendo il gisramento dei popolo, pariava costi: e Fino a cha lo obbedirò a dio a al suo prefeta, obbeditami, se io mi altra dia legge loro, non ho più diritto sila vostra obbedisma. » Sirral-errasul, pag. 1017 del testo arabico.

più innanzi, e mirando ai danni che nascevano dalla vaghezza di signoreggiare, e nutrendo fede nel progresso della umana società, che volonterosamente seguisse il bene, proclamarono: Il califo, necessario pei cattivi, essere al tutto inutile pei huoni. Contro questi repubblicani prese le armi Ali, dopo aver cercato inutilmente di renderseli favorevoli, e, affrontatosi con loro sulle rive del fiume Tigre a Nahrwan, riportò tale vittoria, che riesci solo a pochissimi dei Kharegiti di scampare colla fuga. 1 Ma la vittoria fu dannosa a lui quasi al pari d'una sconfitta, essendo stata causa della sua morte. Con ciò sia che tre Kharegiti, perduta ogni speranza nella forza, volsero l'animo a un tradimento, e composero insiente di ridonare la quiete ai Musulmani coll'uccidere Amr. Moawia e Ali, i quali, per ambizione, avevano sparso, e forse spargerebbero ancora, il sangue di tanti fedeli-E deliberarono di compiere questo disegno il venerdi, diciassette del mese di Ramadhan, nella moschea, a cui ciascuno di quei governanti sarebbesi recato per far la preghiera. Parti l'uno per Damasco ov'era Moawia, l'altro per l'Egitto ove trovavasi Amr, il terzo per Cufa ove Ali teneva la sedo del governo. L'ultimo, che chiamavasi Abd-Er-Rahman, ospitato da una donna la quale aveva perduto tra i Kharegiti alcuni parenti, e confidato a lei il proprio disegno, u ottenne aiuto di due uomini, Verdan e Scinbib, anch'essi nemici di Ali. Amr non usciva di casa in quel giorno, e però fu ucciso un altro che doveva esercitarne l'ufficio nella moschea; a Moawia toccò ppa ferita leggera; solamente Ali doveva incontrare la morte. Poi ch'egli ebbe camminato alcuni passi nella casa d'orazione, Sciabih, che stava pronto per trafiggerlo, cercò dargli d'un colpo di sciabola sulla testa, ma battè invece nella porta. E subitamente Abd-Er-Rahman, entrato al posto suo, riesciva meglio che non il compagno. portandogli grave e mortale ferita nel capo. Ad ambidue fu facile salvarsi in quell' istante, attendendo ognuno al califo che, trasportato altrove, e morto pochi giorni dopo, a sessant'anni, nel quarantesimo anno dell'egira, 1 raccomandò a suoi due figli, Hassan e Hossein, di non brigarsi più delle grandezze terrene, ma di rivolgere tutto il loro pensiero al cielo. Come di altri uomini grandi, così dicono

Pocock, Specimen, pag. 264-267.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Preso più tardi l'uccisore ebbe terribilo supplizio; tagliatagli una mano e un piede, immersogli un ferro rovente negli occhi, sradicatagli la lingua, fu per ultimo bruciato; Abulfota, Annali, 1, 336.

<sup>3 664</sup> dell'èra cristiana.

di lai ch'antivedesse il fine de'suoi giorni, e però fosse inteno parlare a sè medecimo in questa guisa: « Ebbene, mio cuore, è uspo aver pazienza, non essendo rimedio coatro la morte. « Aggiungono che il diciassetto di Ramadhan, mentre si recava alla moschea, i volatili domestici ch'erano nella sua corte mandassero acuto grida, e ch'egli proferisse queste parole: « Ecco delle grida che naunaziano la mia morte. »

Ali fu buono, generoso, ma debole, e perciò non tale che gli potesse toccar bene in cosifatte brighe; fu largo verso i poveri, ai quali distribuiva ogni venerdì quanto gli rimancva del proprio tesoro. Gli portarono rovina, a giudizio di Moawia, l'essere stato d'animo aperto, l'aver avuto seco milizie indisciplinate, mentro l'Omeiade, per confessione propria, impenetrabilo a ciascuno, comandava soldati obbedienti al più piccolo cenno. Eppure quando fu morto, i suoi seguaci gli mostrarono grando amore, e somma venerazione. dandogli onorevoli epiteti, siccome sono quelli di: Vasi, erede, Faiz-al-anovar, il distributore delle grazie e simili, e aggiungendo, al suo nome, l'augurio: Dio renda la sua faccia gloriosa. A lui attribuirono somma eloquenza, grande sapienza ed ingegno poetico, di che farebbero fede una raccolta di cento sentenze, un'altra di versi, e quoste parole del profeta: « lo sono la città ove trovansi tutte le scienze, e Ali n'è la porta. » Dicono ch'ei conoscesse l'avvenire. che tale scienza tramandasse in uno scritto chiamato Gefr., dove è preveduta ogni cosa che avverrà sino al finire del mondo. Taluno opina che questo rimanesse ai discendenti di Alì, che soli lo comprendessero, e che lo comprendesse specialmente Giafar, ' autore di altro scritto chiamato il piccolo Gett per distinguerlo dal primo detto il grande; ma v'ha chi nvvisa che sia del pari intelligibile ad ogni Musulmano. Una copia ne possedovano i sultani Mamluki d'Egitto, la gunte passò poi a quelli di Costantinopoli.

Schbene mi sir jih trattenato a lungo intorco al genero del profeta ed a' suoi seguaci, tuttavia credo utile, a compinento della sua atoria, dire più diffusamento di questi, che, morto lui, continuarono akun tempo la lotta contro gli Omeiadi.
E furnocchiamuti dagli crotolosi Sciiti, partigiani, da Sciida, compagno, seguaver ma cesi, nominata la loro fedo addinat, dei seguitatori della giuntiria, dissero i

<sup>1</sup> tl sesto Imam, vedi più avanti.

loro nemici sonniti, tradizionisti. 1 Difensori dell'impero assoluto e del diritto divino, diedero questi settarii ai discendenti d'Ali il titolo d'Imam. Tale parola, usata un tempo per presidente, patrono, modello, capo e simili, si asa ora per indicare chi nella moschea fa ad alta voce la preghiera, e primo i movimenti che devono andarle congiunti. Ma gli Sciiti, attribuendola ad All. vollero significare, gindicando usurpatori Abu-Bekr, Omar e Othman, che Ali doveva andar innanzi a tutti, ch'egli e i suoi solamente avevan diritto di regnare sni Musulmani. E che così fosse lo facevano chiaro a loro questi detti del profeta: « Il miglior gindice tra voi è Ali; chi è comandato da me è comandato pare da lui; chiunque si obbliga d'essermi fedele sino a mettere in pericolo la vita, sarà mio mandatario, avrà incarico d'esercitare l'antorità dopo di me. « Nè questo fece alcuno ad eccezione di Ali stesso.\* Narrano eziandio che Magmetto, abbracciandolo e baciandolo quando andò al pellegrinaggio di addio alla Mecca, versasse in lui, per ordine di Gabriele, lo spirito della profezia. e tutta la potenza ricevuta dalla divinità. A ricordo di quest'avvenimento, gli Sciiti celebrano una festa chiamata Godir Khom, stagno di Khom, dal luogo tra in Mecca e Medina ove asseriscono che allora s'incontrassero, L'immaginazione dei seguaci d'Ali non ebbe confine. Credettero che egli non fosse morto, ma volato al cielo; che di mezzo alle nuvole si mostrasse ad essi e minacciasse i nemici: che tornerebbe un giorno sulla terra, ove gli nomini, colla dolcezza, gli farebbero scordare le passate amaritudini. Chi lo tenne infallibile, chi partecipe in molte cose della natura divina, chi la stessa divinità; chi opinò che il suo spirito trasmigrasse da lui a'suoi discendenti. Ma egli è chiaro che devesi cercare la origine di tali credenze, anzi che nell'islamismo, nelle religioni dei Boddisti e dei Guebri, cioè nelle religioni ariane, poichè nella coscienza semitica l'assoluto e il contingente stanno così divisi da non potersi confondere giammai.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sonnah, lo atemo che Muenah in ebraico, è la logge orale, conservala per tradizione. La prima parola ha la origine in Sunna, seguire una regola, la seconda in Scionah, ripetere.

Ibn-Kaldoun, Prolégomènes, 1, 401.
 Ghardin, Foyages, II, 341, 342.

<sup>\*</sup> Sacy, Chrestomathic arabe, I, 193.

<sup>1</sup> lbg-Kaldoun, Prolégomènes, II, 179.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cosi la pensarono i Goloh, accedenti; Ba-Kaldoun, Prolégemènes, I, 404; Pocock, pag. 200: Marracci, Prodromus, Pars III, pag. 82.

<sup>1</sup> Ibn-Kaldoun, Prolégonsènes, I, 404; II, 190.

In Afi o ne' suoi riconobhero gli Scitii virii ed intelligenta superiore ad ogni creatura, laonde un sapiente di quella setta diceva: il maggior numero delle frasi del Corano non comprendersi da periona, esclustone il profeta ed i direcendenti di lui. Ai quali, se capi di famiglia, diedero gli Scitii il nome d'Imanucome ad An stesso; e farono dodici gli finant, 'tenuti a la gran conto che mono bandiva: la religione stare solamente nell'obbedienza ad essi. L' ultimo, che fu Mohammed, non sarebbe motro, per avvisio loro; ma, scomparso a dodici analidi, e chiaso dalla mader in una exerna, vivrebbe tuttaria. Chiamanla dilidirettore, Medeli, il diretto, sicceme colui che non use'i mai dalla diritta via: Monattere, Taspettato, perebi devo apparire alla venuta di Gesà, combattere insieme l'anticrisco, o unito l'islamino el il cristianesimo da formaree una religione. Comparvero spesse volte tra' Musulmani alcuni che vollero farsi credere Hadi, ed io ramonenterò Mohammed-Obsid-Alah, che riesci a regiona vesso il diretto secolo delle giantasi fatentia. '

Besta n'icordare ove si spargessero le dottrine degli Sciti, ed ove abbiano ancora potenza. Entrate in Africa coi califi ces si dievenno discondi da Fathima e da Ali, scomparvero con Saladino; trionfarono in Persia, ove il mamontelismo fu corrotto assai presto dalla razza diversa, e dal sentinucio di indipendeza, a obce si seguino assai volentieri principi religiosi opposti a quelli che avevann riportata vittoria nell'islamismo. Gli Afganio Nadhir-Sciah studiaronsi di farvi penetrare opiaione contraria, ma non vi riescirono; e la dottrina sicilia aned'orgi vi signoreggia. Pertanto, nel momenti di gran pericolo, ad Ali, piutostos che a dio, usano coli di rivolgere la mente e la prephiera: e un Persiano dievo e la, vedendo na lenco, bastava promanaire il nome Alla perchà-la distrita degli Scitii regairono pure quasi tutti i Mausinami d'India, perchà andativi degli Scitii regairono pure quasi tutti i Mausinami d'India, perchà andativi dalla Persia. I Turchi invoce sono legniti alter credenze dei Sooniti, le quali

¹ Dopo Giafar, sesto Imam, non s'accordano più gli Sciiti fra loro, perchè taluno erede che l'autorità dovesse passare in Messas secondogenito di lui, ultri invece che toccasse ai figli d'Ismaete, suo primo nato, morto avanti il padre.

Cob avvenno nel 208 dell' egira, 879 di G. G.
D'Herbelol, pag. 531: Reinaud, Monument, I, 329 et suiv.; II, 203; Sciarestani, Kitab-al-Milel, Libro delle Sette, pag. 108, 409, 132, 133; Sozy, Exposé de la religion des Druses, I, XIII et suiv.; tha Kaldoun, Problomèmes, II, 138-205.

<sup>\*</sup> Daboux, Perse, pag. 400.

domina suno nell'Asia Minore quand'essi mossero dalla Tartaria. Tale diversità regigasa fin Persiani e Turchi si reputa da molti principal causa del bro odici pure sembrami più giunto il pensare, che le credenze om siano state causa, sibbene occasione ai Persiani di mostrare la propria avversione contro una razza diversa, contro una rategione che non entrò mai piemamente nelle coscienza loro. Ma, Sonniti o Scitti, il Musulmani tatti manifestano grande rammarico e dolore della persecuzione toccata ad Ala, e però il più gran numero di quelli che servinono intorno Moswia, non gli danno il titolo di califi se non dal momento in cui morì il genero del profeta, e che Hassan ebbe rinuncisto a' suoi diritti sul trono.

## SCIABOLA.

[No 484.1]

الهدد الله الملك الالحي عمل الله الرحم الله الرحم المسال الالحي المسال الرحم المسال الرحم المسال الرحم المدن الرحم المدن المسال المدن المدن المسال المدن المسال ال

ان لا • تعلوا على واتونى مسلمين •

Non sorgete contro di me, ma venite con rassegnazione. Lode a dio re altissimo. Opera del pellegrino Jossof.

Mi rifuggo, o dio, da satana lapidato, nel nome di dio clemente misericordioso. Smetti la brama dei beni mondani; non esser cupido, nè raccogliere Ricchezza, poichè non sai... per chi raccogli.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Numero su latta.

<sup>2</sup> Il testo dei Corano ha **y**1.

Corono, Sura XXVII, 31.

و فَاذًا رُبُّ

Gorano, Sura Elviii, 1, 2.

Chè in vero (la ricchezza) sovente viene divisa, e il supporre (che il danaro rimanga nelle mani tue o de' tuoi figli) non giova.

Povero chi segue avarizia: ricco chi si contenta.

Certo noi ti abbiamo conceduto vittoria manifesta, perchè ti perdoni iddio le colpe che commettesti prima e quelle che commetterni dopo, e compia i suoi beneficii sopra di te, e ti diriga sulla via retta.

NON SORGETE CONTRO DI ME, MA VENITE CON RASSEGNAZIONE.

Questo verso è totto dalla Sura venistete del Corano, la quale s'initiola dalla formios, perbè vi si narra conce camminando il re Salmonne con le sue milizie, le formiche che trovavansi in sulla via, e che temevano d'essere culpestate: trassere altreve. E leggevais il mas epistole che, secondo Mannetto, sorvivea si laglio di Davide alla regina Saba, "quando seppe che i popiti di lei sidoravano il sole. La regina prestò orecchio à suoi consigli, si converti all'adorazione del dio uno, e d'urene sposta di coi di aquale riconoscere uta blenefizio.

#### OPERA DEL PELLEGRINO JOSSOF.

Chi visio la Mecca chiamasi Angri, pellegrino; e questo titolo, che è di grande conce, ci sonserva di caiscano, e si unice al proprio nome nella guisa che qui si vocle. Della loro visita portano i pellegrini un attestato che ricevono dal Moterety-al-Cauba, guardiano della Cauba, a cui in serri della Mecca pone il proprio suggedio; il quale attestato alcune volte serbano nella propria sidatazione, altre appendono nella mosches. Sè detto altrove l'uso di tal pellegrinaggio essera antichissimo, abe sin qui impoproturo rammenture come, prima dell'idamismo, per ouginos sua fosse posto assodio alla Mecca. Gli Abissini e e rano impadroniti del Vemen, e mutatti alla religione cristiana, quando Abraha, il loro vicerè, soffrendo a mal in cuore che i suoi concittadini visitassero ancora la crità santa, spronato da sentimoto religiose e dal desiderio di trarre alla propria proviscia il vantaggio che toccava a quella di llegiara, fobbrico à Stanfarande e

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Secondo gli Arabi questa regina si sarebbe chiannata Belixis, e avrebbe retto il Yemen, ma il sig. Canassin opina che Belixis, ia quale fu veramento regina del Yemen, vivesse a tempo di Cristo, e perciò deci accodi dopo Salomone. Caussin, Histoire des Arabes, I, Ts.

magnifico tompio, sperando divenisse luogo di devozione per tutte le tribà arabe. Sen indingamon obrei Mecani, e specialmente i Correiciti, due de quali, portatisi a Sună', fecro aconcia o gravo oficia al tempio. Per vendicarsene, Abraha raccadas subitamente le suo milizie contro la Necea, ma aggiane al foffesa il danno; perocché dichio, per difinedre la proprie casa, volte che felenta fehaband, cavaleaco da lui, non estrasso nella città, ma vi inginocchiasse insanzi, e foste per contrario pronto e sollecito al certre na llora che lo si volgera verso il Yensen, o verso la Svira. E sparse per l'aria motti uccelli che, lasciando cadere delle pietre dal becco e dai piedi, recavano ferita e morto agli Abissini che no fossero colpiti. "Protetto cot da dio, il pellegrimaggio si continio dalla Arali fino al lempo di Maometro; l'aquale, vedendo l'amore e il conto in cui era tenato da lora, e specialmente dai Meccani, non lo totse, ma posedo fra i riti principali della sau religiono, ordinando a chi non potesse andervi, di mandare altri per lui. Ne i riti furoco molto diversi da quelli che seguivano già g'idolatri, finendosi così manifesto quanto più di leggieri a mintio lo opinioni che non gil sus.

A diventar Angré è opo prepararsi con digiuni e con prepièrer, vostire frieme, che sono due pezzi di stolla, fu uno dei quali si avvolge dalle spalle al petto, e l'altro intorno ai finnchi; porture il capo nudo, posar i piedi su piunelle che ne lascino scoperto il calegno e il collo, e cò per mostrarsi spogli da pensieri mondani, e con l'anino tutto rivolto al cielo. Entrati nel territorio della Mecca. fa mestieri che i pellegrini stiano guardinghi nelle parcele e negli atti, eviino le quenede, i discorti inguiriosi do occasi, non seciclino alcun annimale, ne in caccia, ne altrimenti. I riti compiono in quattro giorni a questa guisse girano sette volle intorno le Caaba, becimo la pietra nera, fanno una fermata sul monte Arafati, mimodano un monnone su quello di filmah, bevono l'erqua del pozzo Zem-Zem. girano due volte intorno i monifeelli. Safa e Merwa, che sono fuori la città, e giutano le pietra nella valle di Minah. Per tat modo prefiggonsi di seguire il patriarea Alexano, che dio pose erempio necessario alla imitazione dei fedelti; 'o meglio ancora di ricordare gli avvenimenti storici che la loro immaginazione correndo

2 Chardin, Voyages, 11, 431.

 $<sup>^1</sup>$  Questa guerra, che fu detta dell'elefante, formò era tra gli Arabi, come s'è ricordato altrove. c nel primo anno di tale èra nacque il profeta dell'istamismo.

intorno Safa e Merwa, vogliono rammentare il correr di Agar nel cercar acqua pel figlio. A questi riti trovansi presenti ogni anno novecento mila fedeli, o più; perocchè, non raggiungendo i pellegrini quel numero, lo fanno gli angeli prendendo corno nmano. La Sura d'Amran ordina il pellegrinaggio a chiunque sia in istato di sostenere il viaggio. LE commentando tre principali dottori dell'islamismo quest'ordine, non s'accordarono fra loro, dicendo Sciafei, trovarsi in istato colui che è fornito di provvisioni necessarie e di cavalcatura; Malek, chi ha sanità di corpo e quanto gli fa uopo nel cammino; ed Abu-Hanifa, chi, fornito di huona vettura, di provvisioni necessarie e di sanità di corpo, sappia che v'ha sicurezza nelle strade. L'opinione di quest'ultimo è seguita da quasi tutti i Maomettani e specialmente dai Turchi; ma i Persiani pongono altre condizioni per l'adempimento di tal rito. 1 Di cui furono un tempo osservatori i califi; e - fo, tra gli altri, Haron-er-Rascid, quinto degli Abbassidi, che, essendovi stato otto volte, e avendo rinortate otto vittorie, attribuiva queste ai pellegrinaggi. Recatosi con due de' suoi figli, l'anno cento ottantasei dell'egira, fece appendere alla porta del tempio la divisione del regno, che aveva stabilito fra quelli e il suo terzo figlio. V'andarono eziandio alcuni sultani, ed io rammenterò Malek-Sciah dei Selgiukidi, e Bajazet II ben-Mohammed, avulo di Solimano il Grande; ma al presente i principi dell'islamismo mandano altri per loro. Il che imitano molti Musulmani, e però v'ha fra essi chi trac la vita col recarsi in pellegrinaggio invece di coloro che non possono, o non vogliono recarvisi. Se alcun uomo morisse senza essere andato, od avere mandato alla Mecca, il magistrato ecclesiastico o civile invia altri invece sua, affinchè ottenga riposo l'anima del morto; nè è data sepoltura a persona fino a quando i parenti non consegnino la somma necessaria alla spesa. Imperocchè, dopo l'atto di fede, non è forse cosa nell'islamismo tennta in maggior venerazione della visita alla Caaba, onde la faceva subitamente chi convertivasi alla religione di Maometto, e la fa ancora colui che ha stabilito di allontanarsi dai vizi, e di darsi a vita morigerata e santa: in simil guisa il poeta persiano Sciamseddin-Mohammed, sovranominato Sozeni, si staccò per sempre dalla vita sensuale che menava.º Pertanto quelli che tornano

<sup>1</sup> Corano, Sura 111, 91.

<sup>1</sup> D'Herbelot, 417; Chardin, 11, 433.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D'Herbelol, 326, 830.

dal pellegrinaggio sono giudicati uomini virtuosi ed osservatori fedeli della religione; i statengono dal her vino, e portano sal capo un turbante bianco per distinguersi dagli altri uomini. Ma è raro che alteuno diventi migliore, e infatti Saudi, nel suo Guistano, "i eleva contro i pellegrial ede gli furnon compagni, i quali, leugo il cammino, feccro ta frono apera querela, e pasarono perfusi busse." La Meca, la Canha e i religiosi raccettivi in gran numero, hanno per le menti libere dei Musudmani is influenza che Roma sugli Italiani; i quati, se osservatori attenti, si pogliano colà della fede conservata fino a quell'intante. Ed in vero Mirza-Aly-Mohammed di Sciraz stabiliva, forse dopo il pellegrinaggio alla città astra, di fodorare la religione del holsino. "Ne è a recdere che i la contenti faccia correro ogni nano ai gran numero di Musulmani, facendolo ciandio il desiderio di commerciare; o, tra i magnati, la necessità di lugiri alcun supplitio, essendo concesso alla Meca, oltre che il diritto d'asilo, quello criandio il drender bibero di colpa chi ritori da essa." Con ciò si ripete dei continuo in Asia quasto in Europa avvenne solo all'epoca delle creciale:

### JOSSOF (GIUSEPPE).

Questo nome, assai caro e riverito presso i Musulmani, è motto comune tra tron a ricordinata del figlia di Giacolte, appetiato Sakii, cie il verace testimonio, o il verificatore, per la prova manifasta ch'egit dicide della sani innocenza quando, accusato dalla moglie del proprio padrone, ottenne che un hambino in facci testimoniasse a suo favore. Lo sominano anche Lunsa di Comans, come il più chiaro personaggio che, a loro avviso, uscisso di quel paese, e però Hisfar, in trividar queste porte: « O luna, o spiendere di Camana, il troso di Egitto è

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sadd, il rappresentante della poesia didatitica della Pernia, nacque a Scirza il Seb dell'ogirat (1930 die C., Il men Guiritano, seriito parte in versi, parte in prona, è una raccolta di presimenza, e politici, di sentenze, epigrammi e ancedoti dettati colla maggior eleganza. Andò più volto in eellerrinageio alla Necca, e semere a piesii.

<sup>\*</sup> Roinaud, Monumens, It, 219, 310; D'Herbelot, 417.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il Bobismo, aparso largamente in Perisi del 1845 al 1853, ai chismò coal dal fondatoreche si dicers Il 8ab, la porte, per la quale potersai prevenie alla conocenna di dio. Intronal crudenze ch'egli professa è a vedera Gobinesa, Les religions et les philosophies dans l'Asia centrale; e Mirra-Kussen-Beg, nel Journal Afaidique, 1860, pl 30, 27, 29, 20, 30, 31.

Marracci, Prodromus, Para IV, pag. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ilatiz nacque a Scirsa nell'ottavo secolo dell'egira, decimoquarto dell'era nostra. Le sue odi formano il miglior divano della poesia persiana.

preparato, e attende. » Lodano grandemente la sua carità; e Saadi, detto nel Gnlistano che non si possono alleggerire i mali altrui da chi non vi partecipi, reca l'esempio di Giuseppe che digiunò i sette anni della carestia per soccorrere ai poveri. Intorno a lui novellarono largamente i Musulmani. Narrano ch'egli avesse nelle spalle un punto luminoso come una stella, segno del dono della profezia e della grandezza ehe doveva toccare; che, venduto a diciasette anni, facesse eonoscere il vero dio a Rian, figlio di Valid, re d'Egitto; che erigesse il nilometro di Memfi, i pozzi e i granai pubblici; che avesse parte all'innalzamento degli obelischi e delle piramidi; e persino, secondo l'avviso di taluni, ch'egli fosse l'Hermès, o il Mercurio d'Egitto, da cui questo paese riconosceva l'arte dello serivere, le scienze più profonde, e specialmente la geometria. Ma va famoso sovra tutto per l'amore che gli portò la moglie di Potifarre, chiamata dai Musulmani Zoleika. Del qual amore leggesi nel Corano, come Giuseppe, fermo in sulle prime a respingere le seduzioni di lei, una volta fosse presso a peccare, e come ne lo ritenesse un avviso del Signore; avviso, ehe, al dire dei commentatori, era l'immagine del padre apparsagli per fargli uscire ogni desiderio sensnale. Continua il Corano riferendo cho lo nobili donne del paese, saputo quest'avvenimento, mormorarono contro Zoleika, siccome quella che poneva il suo amore in uno schiavo; che Zoleika le invitava a un pranzo, e vi faceva, a certo istante. comparire Giuseppe; e che appena le donne lo videro, stupefatte, badando solo a lui, tagliavansi le dita invece di tagliar le melarance, ed elevavano a cielo lo schiavo dicendo: Questi non è un uomo, ma un angelo-

Pell'amore di Zoleika e di Jossof valgonsi i Musulmani per inanlazre gli uomini all'affetto puro, essendo quei due amanti, a loro credere, immagine fedde dell'anima che si sospiage fino a dio. Perciò dice lisfari: Comprendo come la bellezza di Giuseppe potesse e dovesse trarre fuori dai limiti dell'amore comune il cuore di Zoleika; ed egli in Giuseppe, per giudizio dei commentatori, voleva significaro il reratore, e di Zoleika la creatura. <sup>1</sup>

Questa narrazione, al pari di tutte le altre del Corano, che si riferiscono alla Bibbia, fu tolta quasi per intero dalle tradizioni degli Ebrei, ' i quali erano

D'Herbelot, 496; Reinaud, Monumens, 1,150; II, 148; Marracci, Refutationes in Suram XII, pag. 300, 361.

<sup>2</sup> Talmud , Sothi , pag. 37.

coai assai iontani dal raccondo hilitico. E che fra loro corressero veramente ismili radizioni, non avremo alcon dubbio, considerando che sono presso che eguali nel Talmuf, e che gli Ehrei, diventati nemici di Maometto, avrebbero di certo fatto opporre degli Arabi idolatri la narrazione biblica a quella del Corano. Ma che na finessero appartice dal Corano Ma che na finessero appartice dal Corano del con alconatore della contra co

Mi rifuggo, o dio, da satana lapidato, nel nome di dio clemente misericordioso.

Smetti la brama dei beni hondani; non esser cupido, nè raccogliere Ricchezza, poiché non sai... per chi raccogli.

CHÉ IN VERO (LA RICCHEZZA) SOVENTE VIENE DIVISA, E IL SUPPORRE (CHE IL DANARO RIWANGA NELLE MANI TUE, O DE TUOI FIGLI) NON GIOVA.

POVERO CHI SEGUE AVARIZIA, RICCO CHI SI CONTENTA.

Di dove sino toli questi verii non to, ma fores, como si usa, da alcuno dei poeti più eclebri. Il metro è quello chiamato الراق condo genere, seconda specie, giusta la classificazione che no dà il De Suy, 'in cui ciasena verso ha quattro piedi مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

La formola: o mi rifugo: in dio da scinitan, adoprata assi dal Masulmani el padrare a endo serviere, recisia da loro in mezzo le preghiere. La qual parola actinion, nel sono, e nel significato, torsa lo stesso che sadai ni ebraico, valendo l'una o l'altra enverario, popatiere, e servendo ambiduo per nominare il capo degli angeli opponentisi alla volonta divina. Hossain-Vaez, nella interpretazione persiana del Corano, ci dal Torigine del spiniero, narrando como idudio ordinasse agia nagoli d'inclinare Adamo, come utti il facessero ad eccezione d'Eblia, chè formato di fisco, non vollo venerare colai che ra usciso dalla tera. È appellato perciò ibba, disobbediente; el ezisando, perchè execciato dal ciebe con pietre di fuozo, rogini, hapidato E lapidati sono tuttavia egit el i sooi, essendo crecleaza

Gramm. arabe, tom. 11, pag. 632.

dei Masulanain che inanazi Momento gli spiriti cuttivi risevissero ad ascoltare i discorsi di dio e degli nagdi, o degli nagdi fra hore; che tali discorsi facesaero chiari ai nagi e agli indoriai, affinche potessero inpanazer gli uonini; nas che, nato il profeta, dio si liberasse di essi colle stelle, state poste, oltre che ad ornamento, a custodia dei cisolo, onde a custodia servano anozora quelle che noi discondenzi. <sup>1</sup> L'uono, initiatolo la divinità, anche qeli cerca allontanare il aciniton colle pietre, altora che n'è assalito; nè altrimenti adoprava il patriarca Abrano, colle pietre, altora che n'è assalito; nè altrimenti adoprava il patriarca Abrano. Il altrimenti consigliava egli Isuanele, quando il Irmitore studiavasi di commovere lui perche non sarificesse il figlio, e d'impuarire il figlio perchè non si lasciasse sarificero.

Vogliono taluni che il sciaitan, o Eblis, fosse padre dei genii, i quali, stando mezzo fra gli angeli e gli uomini, al pari degli angeli siano fatti di fuoco, abbiano l'ali e il volare a loro piacere, al pari degli uomini la diversità del sesso, il mangiare e il bere. Ma alcuno opina abitassero la terra molto tempo innanzi Adamo, avessero re Gian-ben-Gian, il quale, potentissimo, innalzasse le piramidi d'Egitto, ed altre opere egualmente degne della maggiore ammirazione. Contraffacendo questi spiriti agli ordini del Signore, Eblis, non loro padre, ma lor compagno, chiesto a dio di venir sollevato al cielo. l'ottenesse, e prendesse posto tra gli angeli; che avesse incarico dalla divinità di cacciare i genii dalla terra, di confinarli in luogo lontano, od anche d'neciderli. Aggiungono che alcuni, scampati, aiutassero poi Salomone ad innalzare il tempio di Gerusalemme, e che parecchi abbracciassero più tardi l'islamismo, come riferiva Maometto." Questi, colla sua mente infervorata, vedendo per tutto spiriti che attendevano a perderlo, inventò molte formole a distruggere l'effetto della perfidia di loro e degli incantatori; e un giorno, credendosi ammaliato, fece discendere dal cielo le dno Sure poste per ultimo nel Corano, che furono dette i due amuleti per eccellenza. 1

I Persiani avvisano cho gli angeli, huoni e cattivi, siano formati della sostanza stessa che la luce; che i primi, oltre la natura spirituale, abbiano corpo

Gorano, Sura Exxit, 8, 9.

<sup>\*</sup> Reinsud, Monumens, 1, 135.

Marracci, Prodromus, Pars II, 15; D'Herbelot, 307, 306.
 Corano, Suru XLVI, 28; LXXII, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Corano, Sura exist, exiv; Reinaud, Monument, I, 61.

che li rende visibili ad occhio umano; e cho i secondi, composti di funco, siano tili per aver discholetio a di don evoto. Battati in prima degli rangeli, e menati imanzi al Signore, trovarono perdono nella elemenza di lui; ma poiche non volicro inchinariari ad Adamo, furrono maledotti e preripitati in quegli spazi, ove la loro presenza al li lova forare fece gli inferime.

Dai Persiani, secondo che a me sembrerebbe, trassero il principio del dualismo gli Arabi e gli Ebrei. E, per dire ora di quosti, parmi ch'esso si presenti nelle prime pagine della Bibbia là ove narrasi del serpente che tentò Eva: perocchè, quantunque abbiavi nome diverso, l'opera sua è la stossa: anch'egli, non altrimenti del satàn, cerca diminuire il potere di dio sulla terra, traendo l'uomo a peccato. Così il popolo ebreo, che nelle prime parole del sno libro allontana i due poteri reggitori del mondo, e riconosce l' Elohim quale nnico ed assolnto Signore, poco dopo cadrebbe nel dualismo. Mi nasce perciò il dubbio che il secondo capitolo della Genosi appartenga ad una delle compilazioni meno lontane, sia risultamento di credenze straniere all'ebraismo, e proprie alla coscienza iranica. Si farebbe più forte questo dubbio nel non vedere più in alcun luogo, non solo del Pentatenco, ma di tutta quanta la Bibbia, l'Essere del male che procacci trarre l'uomo dalla via retta; chè il nome di satàn, il quale s'incontra più volte, vale sempre chi avversa la volontà altrui; " nè mai, innanzi la cattività di Babilonia, chi cerca gettare l'uomo nol peccato. E il mio dubbio acquistcrebbe novella forza dal pensare che, nelle leggende antiche della Persia, il serpente Azhi compare ovungue siccomo il genio del male, il compagno fedele d' Ahriman.

Dopo il antin, cerarono gli Israelti gran quantità di genti malefici, nofin, elemoni, e mazichim, danneggiatori, che avevano a loro re Asmodai, che esomigiavano in tre cose agli angeli e in tre agli uonini, e i quali, fornati nel sesto giorno della creazione, sono poterono, pel sabato che arrivava, ricevere il corpo. <sup>1</sup> Gli Ebri credevano ceiandio che da Adano, avanti la creazione della donna, si procreassero spriti con Litit, spirito notturno: e che da lui stesso, e dalla moglic, accompagnata ad altro spirito, ne nascessero molti più nel lango tempo che tracoceso divisi. <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Chardin, Vousses, H. 322; D'Herbelot, 298, 701.

Numeri, xxII, 22; I. Samuele, xxIX, 4; I. Re, xI, 14, 23, 25; Zaccaria, III, 1, 2

<sup>&</sup>quot; Talmud, Hagigh, 16, a; Brescit-Itabbo, Sez. 36

<sup>\*</sup> Berescit-Rabba, Sez. 20 e 24.

#### POVERO CHI SEGUE AVARIZIA; RICCO CHI SI CONTENTA.

Il detto, riportato sopra, ha fine con una massima egnale alla seguente della Miscnà: Qual è il rero ricco? quegli che si contenta del proprio stato. 1 Col camminare la umana società nell'incivilimento crescono i hisogni degli agi e del lusso, e si fa sentire forte la brama delle ricchezze. Ma la società semitica, trovato nella propria indifferenza un limite insuperabile al progresso, non fu mai spinta da una tale brama, nè apprezzò gran fatto le ricchezze, siccome quelle che, inutili ai loro bisogni, dannose alla religione, recavano grave peso a chi le possedeva. Di questo sentimento si valse Maometto; egli, avendo raccolto i suoi primi fedeli tra' poveri, avendo bisogno di tenerli lontani dalle cure di questa vita, narrava loro che nella notte in cui sali al cielo," vide quasi solamente di questi lungo la strada, e proclamava che i poveri sarebbero entrati in paradiso seicento anni prima dei ricchi. Tali principii, accettati dai Musulmani, sono da loro ripetuti sovente, e però Saadi narra che il re Feridon aveva fatto incidere sul proprio arco le seguenti parole: « Questo mondo, o mio fratello, non resterà a persona: lega piuttosto il tuo cuore al creatore di esso, e ciò sarà bastevole. 2 » Non altrimenti pensarono i dottori ehrei, che, vivendo nell'esercitare alcun mestiere, e menando il più delle volte vita miserissima ed a vantaggio della religione, ripetevano e predicavano spesso che l'uomo non può godere dei due banchetti, cioè a dire dei beni di questa, e di quelli dell'altra vita. E Gesii Cristo infine, che raccoglieva egualmente dai poveri i suoi primi fedeli, spingendo ancora più innanzi quelle dottrine, bandiva che il regno di dio è dei poveri, e che malagevolmente v entrerebbero i ricchi. \*

<sup>1</sup> Abot, IV, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Questo avvenee nella notte che si chambi El-Bronc, lo splendente, dall'animale sul qual-disono cavalezare Masonetto allara che vame trasportato dalla Necca a Gerusalemno, e di li fin presso il trono divino. Pa l'union miscolo che 'egii tentane fai credere, non permettendoglico forea altri la incredidità araba; e in vere, dopo la marzatione della sua salita al crito, perdette molti sepusci.
<sup>1</sup> Reimand, II, 272.

<sup>\*</sup> S. Lucs, vi, 20. a. Malleo, xix, 23.

Certo noi ti abbiano conceduto vittoria manifesta, perché ti perdoni iddio le colpe che commettesti prima e quelle che commetterai dopo, e compia i suoi beneficii sopra di te, e ti diriga sulla via retta.

Cosi ha principio la Sura quarantotto del Corano, recitata dal profetantrondo nella città santa. È chiamata El-Fatah, parola che significa l'operacione della città santa. E chiamata El-Fatah, parola che significa l'operaaltre cittò delle récche espugnate da Naometto. V'ha chi opina si voglita qui accennare ad altra vittoria, non a quella della Mecca, come v'ha exiandio chi pensa non s'accenni ad alcuna, ma solamente all'atto con cui dio rivelava a Maometto la nuova religione. Alla vittoria, o alla rivelazione religiosa, aggiungosa il Signore il perdono dei peccati passati e futturi, cicè commensia al'empi dell'idolatria e dopo; ma l'avviso dei commentatori non è concorde su questo verso, convenendo in cio solo, che dio, con generosità indicibile, rimettesse al profeta tutti i soa pieccati.

Forse sarebbe trascorso moto tempo imanari che Momento i impadronissioni di quella cità, a su na venimento intateso non glicea rifettava i Occasione. Pel trattato di Hodnyhiya, i erasi stabilita una tregua di dicci anni tra i seguaci suoi, gi ablianti della Mecca, e gii allotti di ambe le parti, mai Ibeni-Buce-Buc-Buchonou pii ablianti della Mecca, e gii allotti di ambe le parti, mai Ibeni-Buce-Buc-Buchonou Di che questi, adirato fortemente, prese tosto I armi; nè riescendo a fargici dei mese di Banadhani del seientostreuta, con gil Assarsiti e i Medagiriti, con buon numero di Ibedinii, e con alcune tribit convertite da poco, avendo in tuto divici mila nomini. Il suo esercito affido a quattro generali, Zolayr figlio d'Awwam. Khalidi figlio di Walid, Alue-Olayda e Sad figlio d'Olada. A quest utimo todes il conando, dandolo invece ad Ali, poi che lo inteste divic: « Questo è il giorno idel maccho, il giorno in cui nulla sarà rispettato. « Chè altri, e assai diversi rono, i suoi intendenteni, jesi una irracomandava la maccio moderazione.

<sup>1</sup> Marracci, Refutotiones in Surom xx.viii, p. 663; Besdawi, vol. It, p. 266 e seg.

<sup>\*</sup> È luogo tontano dalla Mecca dodici ore.

<sup>3</sup> Il 1º gennato del seicentotrenta, l'anno ottavo dell'egira.

ordinava di non venir alle mani, ove non fosse per difendersi dai nemici. A questo comando non tutti obbedirono pienamente; tre di essi entrarono nella Mecca senza usare l'armi; ma Khalid, assalito, si gittò sugli abitanti, e ne uccise quanti gli capitarono innanzi. Maometto frattanto camminava nella città natale. cavalcando sempre la sua cammella, avendo il capo coperto d'nn turbante pero, e inchinandosi del continuo in segno di ringraziamento a dio. Giunto nel luogo più alto, e fermatosi, fece l'ablazione e la preghiera dhoha; 1 poi girò sette volte intorno la Caaba, toccò rispettosamente con un bastone la pietra nera, e fatto aprire il santuario, ed entrato in esso, ordinò si cancellassero tutti i dipinti, ch' erano immagini di angeli, o di idoli. E gli idoli che stavano fuori della Caaba abbattè col suo bastone dicendo: « La verità è venuta, e la menzogna sparisca. » Ai Meccani, quasi tutti presenti, rivolse quindi alcune parole sulla unità di dio, sul modo con cui questi adempie alle sue promesse e col quale premia i fedeli; recitò il verso tredicesimo della Sura quarautanove del Corano, poi disse: « Discendenti di Coraise, in qual guisa credete ch'io voglia condurmi con voi? - Con bontà, risposero quelli, sendo tu fratello generoso. -Ebbene, riprese Maometto, voi siete perdonati. » E, fuori di pochissimi, tutti ebbero salva la vita, quantunque tra i Meccani fossero alcuni che non solo avevangli fatta grave offesa, ma avevangli eziandio recato indicibili dolori. Basti rammentare ch'ei perdonò ad Hind moglie di Abu-Sofyan, che aveva barbaramente mutilato il cadavere di suo zio Hamza e di altri Musulmani, e che perdonò perfino ad Habbar, il quale aveva ucciso la sua figlia Zaynab cacciandola in terra, dal cammello che cavalcava, col calcio della laucia. In quel giorno istesso il profeta, raccolti gli nomini della Mecca sulla collina di Safa, fece loro giurare di obbedire in tutto a lui; e raccolte pure le donne, si fece da esse prestar giuramento di riconoscere per dio soltanto Allah, di non commettere nè furti, nè adulterii, nè infanticidii," di non mentire, e di non dir male d'alcuno."

Così Maometto che, perseguitato a morte, cra fuggito quasi solo dalla sua

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La preghiera che recitano i Musulmani tra il levare del sole e il mezzogiorno.

<sup>8</sup> Neil'epoca dell'idolatria era costume degli Arabi di seppellire vive le proprie figlie, o per non pensare al lor nutrimento, o per timore cho, venute un giorno un mano dei nemici, fossero disonorate. Di quest'un patria il Corano, Neura y, 138, 141, xvu, 33 a altrose.

Sirrat-errami, testo, pag. 816 e seg. Aboulféda, Vie de Mohammed, testo, pag. 88 e seg... Caussin, Histoire des Arabes, III, 219.

città, per una costanza, di cui la storia offre assali rari escapsi, per l'amore che culta singulare bontà del proprio cuore, colla bellezza del suo dettato, ed anche alcun poco co suoi principit, aveva saputo inspirare per sè e per la propria religione, ritornava ora quasi sovrano del paese, con un esercito che dovava esserco coninciamento alla grandezza araba; vedeva eggi stesso il proprio trionio, mirava alla sua futura gloria, e, seuolendo la sua gente, rimorava in cesa contania o credenze che, se non ottime, furmo certo assai migliori di quelle che la società araba seguiva da lunghi secoli.

## SCIABOLA.

[Nº 476.1]

اسد اصغهاني ويسبسف علي ١١.٥ &

Asad-Ispahani. Per la sciabola d'Ali. 1105 (1693-94).

Asad-Allah-d'Ispahan, contemporaneo di Abbas il Grande, l'abbricò rami che si ammirano specialmente per la finezza della grana e per la bontà della tempra, valendosi di un accinio serceizio dello mitico accinio indiano, di cui ignorasi il segreto ai nostri giorni. Tall armi, molto ricercate in Oriente, è difficilissimo trovare ora, quantunque ve n'abbia un gran numero che porti il nome di lui, essendovi incisio da alcuno che volle porte in pregio. Na qui si ebbe forse in animo di proclamare la spada progevole al pari di quelle dell'amnationo di Spahan, e d'invocare a suo prò il valore della Dsulfckar cinta dal senero del proclet.

<sup>1</sup> Numero su int

Abbas il Grande vesse dall' anno 1585 al 1629.
 Reinaud, Monumens, II, 309.

нешьва, монитеня, п. эко

# SCIABOLA.

[Nº 4781].

نصر من الله على وليّ الله

الله اكبر ولا حولة ولا قوة الا بالله العلى العظهم



Un soccorso da dio. Ali amico di dio.



Ciò che vuole iddio.

Spada di Sciorascir, e il mio bene non (viene) che da dio.

### AL) AMICO DI DIO.

Il proprietario di quest'arma fu uno sciita, come s'argomenta dal vedervi inciso, dopo la invocazione al soccorso divino, il nome d'All col titolo di amico di dio. E forse, più che amico, si volle appellarlo vicario di dio, usando i Persiani 1 Numero su latte.

la parola raly nel significato di luogotenente o sostituto. e dandolo in questo senso al genero di Maometto.'

#### ALLAB-AKBAR

è il grido con cui i guerriei dell'islamismo manunianu la vittoria sul nemico, montrando di riconoscerta, nazichè dal proprio valore, dalla potenza divina. Qui è delchiarato in modo più aperto il loro pensiero, aggiungendosi che la potenza e la forza sono riposte solamente sella divinità. Con quelle parole il pollegimo, entano alla Mecca, salesta la Casha appena gli appariseo inanani; con esse ogni eredente magnifica iddio in principio ed in mezzo della perghiera, tenendo clevate le matei, sicchè sorpassino, o tocchino coi pollici la estremità delle orecchia: "

#### IL SAPIENTE, IL POTENTE.

Volemmo prima aver termine in questa guisa il verso dugueno cinquantarie della seconda Sarva del Corano: e do coi si porge occisione di dire: che tali parole si annoverano fra gli attributi dati dai Musulmani alla divintti; i quali suno moltisismi per avviso di taleni che li fanno salire a più di mille, in minor numero per avviso di altri che li portuso a essantadue, a trattate, o che si formano al numero di sette. Ma tutti pongono in essi un merito particolare che risponde al numero di sette. Ma tutti pongono in essi un merito particolare che risponde al significato della partice; così cui che teme il menico una l'attributo di parettore, colni che benna ricchetze quello di dispensatore, e simili. E v'ha chi pensa a ciascena natributo stare sottoposto un angedo, il quale appaga il desiderio di quelli che lo promunciono. Il teologi dell'silamismo cercarono langamente se gli attributi doverami considerare in dio separati dalla essenza, o come parte di questa. Sest da l'Matchalli, 'temedo introdure moligipierio in dio, non li sumentiva

<sup>1</sup> Chardin, Vousses, II., 336: Reinand, Mossomers, II., 148.

<sup>\*</sup> Marraeci, Prodrossus, Pars IV, p. 23.

<sup>3</sup> Marracci, Prodressus, Pars IV, p. 13, 17.

<sup>\*</sup> Reinsud, Mossumens, II, 18 et suiv.

<sup>A Motarcilit, separati, farmo detti i seguaci di Wansel-ben-Atha-al-Gazal disceptio
H Hansan-al-Basri, quando, discutrendosi se coloro che commettevano gravi peccati dovessero considerarvi</sup> 

divist, diceado lui non sapere per la scienza, ab per la potenza aver Borza, no vivere per la vita, ma tuto avere de opraro per la propria essenza; un attribato solo nudargli compagno, l'eternità. Alcuno tra loro asserviva dio conoscere per la sua scienza, aver potenza per la propria forza, vivere per la propria viua, ma la sua scienza, a lora el vita consporte al sessenza di lui Questa setta, la quale negava che gli attributi divini fossero disuntiti dall'essenza, chè nome di AL-Montol, cioè di spogliatori; ed aveva avversaria quella dei Soptiti, attributari, perchi distingueva gli attributi dall'essezza divina. Ma, affinchè non si egungliasse dio affunno, i sadsiti aggiungavano che non mai l'uno potevasi paragoner al latro. Pere fa tra esit i non sodo evedette possibile un tal sparagone, si ancora poterzidare alla divinità corpo e membra eguali alf nono; di che erano fatti persuasi specialmente dalle prorde di Mononetto: vidi il mò Signare di telliziamo aspetto, e da quelle di Mole tro de pittale faccia e Gispara, faccia co Signare, a forcia cott.



Schleen on v'abhi in questa sciabol il nome del possessore tuttavia is può stabilire, quasi sezza paura d'errare, che egli si chianasso Salonone. 
trovandosi ineiso il sigillo del gran re d'Israele che porto questo nome. A vantaggio del quale lavorarono assai colle loro menti gli orientali, cheri ed arahi: e questi, ad argomento della opinione in cui lo tenevano, gli dicebro il titolo di Amin-Allasi, fidato di dio. Forse il Becreo i più ortodossi degli uni ci degli altri in onore del padre. 
affinchè il figlio di Davide, re così sonto, così amato dal Signore, e che aveva riunito in sua mano la podestà temporarie e spirituale, non si ponesse tra quelli che trassero percenta il popole, bensi far coloro che avevano asservato, e fatto osservarea la segre

o no come fedeli (clob Musulmani), lo scolare non pobè accordanti col maestro, ed usci. Hansan allora disse: كَمُونُ مَعْنَا فِيمُونُ مَعْنَا فِيمُ مَا اللهُ الله

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pocock, Specimen histories Arabum, p. 18, 216; Marracci, Prodromus, Pars III, p. 74, 76.
Reinaud, Monumens, I, 18; Chardin, Voyages, II, 315; Sacy, Exposé de la retigion des Druses, I, XIX.

divina. È in verità, pei retti seguaci del dio d'Israele, gli era necessario tal aiuto. avendo egli sposato la figlia del re d'Egitto, amato donne strauiere, quantunque Mosè lo proibisse, nsato tolleranza verso gli altri dèi, tuttochè il dio d'Israele, dio geloso, non voglia altri dèi al suo cospetto. Egli, invece di salmeggiare al Signore, come il padre, scrisse poesie liriche, dettò opere di storia naturale e di filosofia,1 in cui non apparisce l'nomo santo, ma lo sfiduciato e lo scettico; per cagione sua abbassato il sentimento religioso, erescinte le ricchezze, nato il lusso, l'amore alle delizie mondane, Israele camminava per una via novella, cho forse lo avrebbe reso meno dissimile dagli altri popoli della terra. Ma per venire a ciò che pensano i Musulmani di questo re, dico che il più gran numero doi loro scrittori narra ch'egli saliva al trono a dodici anni, e che dio gli sottomotteva, non pure gli uomini dell'oriente e dell'occidente, ma oziandio i venti, gli uccelli, gli spiriti buoni e i malvagi, dai quali Salomone faceva innalzare il tempio di Gerusalemme, il palazzo della regina Saba, ed altri mouumenti. Queste cose stesse conferma il Corano, ove si parla spesso di lui. E nella seconda Sura leggesi che gli Ebrei avevano seguito ciò che dai demonii e dai magi erasi loro insegnato contro il regno di Salomone; 1 il che interpreta llosain Vaez narrando come i demonii, nemici di questo re, misero fuori libri pieni di superstizione, dando a credere che egli attingesse da questi la propria seienza, e n'apprendesse il modo di governare il popolo. Raccoltili Salomone, e sepoltili sotto il proprio trono, i demonii li cavarono di là dono la sua morte, e, spargendo tra il popolo lui esserne stato autore, il fecero teucre in conto di mago. Pare la sua sapienza, al dire dei Musulmani. fu ben altra, ed appariva specialmente ne'suoi giudizii, ai quali si radunavano dodicimila tra patriarchi e profeti, seduti alla sua destra sovra troni d'oro. e dodicimila tra saggi e dottori della legge, seduti alla sua sinistra su troni d'argento, mentro egli posava su trono meraviglioso, ombreggiato da gran numero d'uccelli che gli girava intorno.

È detto più sopra avere iddio conceduto al figlio di Davide l'impero sui venti, e questo, per asserzione di Mossa-ben-abi-Ismail, fu un premio toccato alla sua fede sincera. Imperocche un giorno, mentr'egli esercitava in campagna i suoi

Giuseppe Flavio, Antichità giudaiche, Lib. VIII. c. 2.

Corano, Sura XXI, 81, 82; Sura XXVII, 17.

<sup>1</sup> Corano, Sura 11, 96.

cavalli, essendo giunta l'orn della preghiera, subitamente, scoso da quello che cavalerava, il lasciò libror; con esso lasciò liberi tutti gli altri, non valendo che il tempo, saero alla divinità, si spendesse diversamente. Pertanto idido gli mandò tosto un vento dolce, non che potentissimo, che da quel di lo trasportava rovuque gli fosse picuito di andare.

Egli ebbe nno scudn alla cui opera aveva partecipato la stessa divinità. fatto di sette pelli diverse, circondato da sette circoli, e coperto di caratteri mistici. una spada sfavillante, ed una corazza impenetrabile. Ma che furono queste cose a paragone dell'anello, con cui sottometteva gli spiriti, prevedeva il futuro. avanzava in iscienza ogn'altro nomo? Privatone per quaranta giorni, gli venne meno ogni forza, e gli mancò perfinn il trono. E del come ne fosse privato si raccanta, esser egli uso, andando al bagno, o in altro luogo, di consegnare l'anello ad una fanciulla che lo custodisse; un demonio di nome Sakar, preso l'aspetto di lui, esserselo fatto dare dalla giovane, averlo gettato in mare, ed essersi quindi assiso sal trono d'Israele. Salomone riconobbe in quest'avvenimento la mano del Signore che lo voleva punire de'suoi peccati, e, perchè persona non lo ravvisava, girando la terra, ripeteva del continun: io sono il re Salomone. Quaranta, o più giorni egli trascorse in tal modo, senza che mai pensasse a cibarsi: pure un di, abbisognando fortemente di cibo, e chiestone ad alcuni pescatori. n'ebbe in dono un pesce. Avertalo, chi può descrivere il suo stupore e la sua allegrezza, quando trovò nel ventre l'anello meraviglioso? Appena l'ebbe, ottenne l'antica potenza, riacquistò il trono d'Israele, cacciandone Sakar, che, legato ad un gran sassn, getto nel mare di Tiberiade,'

Non molto diversa è la narrazione del Talmud, ave il demnnio è invece chiamato Asmedisi, ed ove si racconta che l'anello fu coasegnato a lui da Salonanne, che ne seperava magginer grandezaz. Ma gli Elbrei non fa-accordann tutti cogli Arabi nel negare a questo re i libri della magia: e però Giuseppe Flavis scriveva chi eggi insegnava a eurare le infermità, a mettere in fuga i demonii, e rh'esti stesso vida adaptrati i rimedi di lui; con ottimo risultamento, da rirefessi stesso vida di lui; con ottimo risultamento, da ri-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marracci, Prodromus, Para IV, 116; Resnand, Mosamens, I, 162 et suiv.; II, 49 et suiv.. D Herbelot, 819.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Talmad, Ghittim, p. 68 e seg.; vedi Levi, Parabole, leggende e prasieri raccolti dai libri talmudici, p. 94-102.

Elezaro, essendo presente il re Vespasiano e i suoi figli. L'asservinos di Flavio, e e ciò che ò riferito dalla Bibbia e dal Talmud, distrugge quanto molti retigiosi si studiarono di fir credere intorno Solomone; il quale, ad ottenere le deltire o le grandezze della terra, si valse certo d'egni mezzo, tuttoche riprovato dalla fedechenica.

### IL MIO BENE NON PTENE CHE DA DIO-

Questo pensiero è ripetuto in più modi dai Musulmani, come vedennuo, altrove; e le parole qui riferite sono del verso novanta della Sura undecima del Corano, intitolata da Hud, proteta mandato agli Addi per invitari all'adorazione del dio uno. Non gli prestarono orecchio gli Addi, e perciò dio li uccise quasi tutti con un dilavio d'acqua. Gli Arabi ricordano altri catacismi simili a questo, e, al pari della Bibbia, ne danno colpa alla malvagità unanna. \

Giuseppe Flavio, Antichità, Lib. VIII, c. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gli Aditi abitarono l'Arabia meridionale nella regione detta Ahcof-er-raunt, colli di sabbia lella razza loro, che si spense, ci rimangono molte tradizioni, la maggior parte favolose. Vedi Corano. Surn vii, 63-70.

<sup>\*</sup> Corano, Sura vii, 57-90; Sura xi, 62-71, 79-97.

## SCIABOLA.

[Nº 477.1]

عمل ارص في معر ٢٢٩ X IL IX IN

يمليخا مرنوس مكسلمينا دبرنوس مسلببا سيارنوس لا فتما الا علي لا سبف الا ذو الفقار ﴿

Opera di Orso in Ma'rr, 226 (?) (1226?-1811). Non v' ha dio fuori d' Allah.

Jamlikha, Marnos, Maksilmina, Dabarnos, Messiliia, Sabarnos, Kofastatos, Kıtmir. Non è eroe che Ali, e non spada che Dsolfekar.

JAMLIKHA, MARNOS, MAKSILMINA, DABARNOS, MESSILHA. SABARNOS, KOFASTATOS.

Questi sono i nomi dei sette dormienti, usati assai dai Musulmani sulle armi, sulle pietre, sui libri, sui muri delle moschee, e sulle porte delle città, avendo essi fede ehe valgano a guardia dal fuoco, dalle pestilenze e dalle malattie epidemiche. Il miracolo attribuito dai Cristiani d'Oriente a sette uomini della propria religione, gli altri Orientali fanno cosa loro, modificando alcun poco gli avvenimenti, e cambiandone i nomi, ehe per i Cristiani sono Massimiliano, Malco.

<sup>\*</sup> Il dizionario che chiamano Gunus, oceano, opera di Magdeddan-Mohammed-hen-Lacob. coprannominato Firuzabadi dal luogo di nascita, ne porta sette lezioni diverse.

Martiniano, Dionisio, Giovanni, Serapione e Costantino. Baccontano dunque i Musulmani, che Decio, re del loro paese, voleva farsi adorare da'suoi sudditi siccome una divinità; che andato a lui uo profeta, ed esortatolo a non ingiuriare più iddio, egli, invece di seguirne il consiglio, gli ordinò di adorarlo subitamente; e che, non volendogli obbedire il profeta, lo mandò a morte. A vendicare questa morte, il Signore punì il re con molte piaghe, e specialmente con moscerini in sì grao numero che non gli lasciavano alcun riposo; Decio mnto abitazione, nè i moscerini si partirono da lui. Aveva egli a camerieri sette figli di re, i quali, scorgendo in quest'avvenimento la mano di dio, lo consigliarono, come prima aveva fatto il profeta, di voler riconoscere e adorare la divinità. Al che quegli non pose orecehio; anzi ordinò loro di prestargli culto, o di prepararsi a morire; seelsero la morte, e l'avrebbero subita se non riuscivano a fuggirsene. Li inseguirono i militi del re; i sette camerieri pregarono il Signore perchè li salvasse; subitamente apparve una caverna, in eui ripararono sicuri, e dove. stanchissimi, farono presi da così profondo sonno ehe rimasero addormentati trecent'anni e più, sebbene paresse loro, quando si furono svegliati, d'aver dormito una sola notte. E come si svegliarono, sentendo bisogno di cibo, levarono a sorte noo di essi perchè andasse a provvederne alla eittà; toccò a Maksilmina, il quale, fermatosi ad una bettola, e chiestovi eiò che gli era necessario, pagò l'oste con una moneta d'oro. Ma l'oste, che non ne aveva mai più viste di simili, ereduto ch'egli avesse scoperto un tesoro, volle trarlo innanzi al giudice; qui l'accusato narrò ch'era cameriere di Decio, che fuggito il giorno prima, per paura della morte, erasi ricoverato in una caverna, e che v'aveva pernottato con altri sei gentilnomini. Tale raccooto, che recò meraviglia ad ognuno, giunse alle oreechie del re; e questi, fattosi venire Maksilmina, e interrogatolo su ciò che prima aveva asserito, n'ebbe risposte così sieure che, aggiustatogli fede, volle recarsi alla caverna. I sette compagni furono in prima compresi da grande stupore nel sentire che il loro sonno era durato così lungamente, ma avvedutisi poi che dio aveva operato per essi un miracolo, si rivolsero a lui supplichevoli, affinche li conservasse in eguale stato. Anche questa volta iddio non rimase sordo alle loro preghiere, volle che la caverna fosse chiusa in quell'istante da una grossa pietra, c

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gli Ebrei narrano presso a poco il medesimo di Tito; sono vendette che i vinti, o i perseguitati, usarono in ogni tempo contro i loro nemici.

ch eglino vivessero como prima. Narrasi aucora che la fossa si aprisse altra volta, cine vivendo Macmetto, perché, dicendo a lui aleuni Arabi rela avreblero seguito i fishmismo quando egli facesse vedere lora i sete domineni, il profeta li guido alla fossa, che si apri al suo giungere e dove egli sevec con gli Arabi cel a compagnavano. I sette dominenii, altattisi tosto, e inchinatisi, dissero a coloro che erano con lui: — Maumetto è iuviato da dio, non v'ha modo per salvarsi fuori di quello di seguire i suoi precetti: — dopo ciò furono chusi nuovamente entro la caverna.

Era rimasto a guardia dei dormienti un canc chiamato Kitmir, nominato in questa iscrizione dopo di loro; il quale non mai, per sì lungo tempo, ebbe bisogno di mangiare o di bero, e che quando i compagni furono da dio innalzati al cielo, attaccatosi all'abito d'uno di cssi, vi giunse egli pure. E già lo avevano preceduto altri animali, come il cavallo di san Giorgio, l'asino di Balaam, e quello di Cristo, la giumenta con cui Maometto sali al cielo; ed alcuno aggiunge l'ariete sagrificato da Abramo invece del figlio. A questo cane, guardia così fedele, venne affidata la custodia delle lettere; con ciò sia che si narri che alloraquando iddio s'incontrò in lui gli disse: Come venisti tu in questo luogo? io non ti bo condotto, ma tuttavia non voglio cacciartene: c perchè tu non istia senza patronato abbiti l'incarico di presiedere allo lettere, di aver cura che non si rubi la valigia ai messi frattanto che dormono. Per questo che si narra di Kitmir usano i Persiani di scrivere tre volte il none di lui presso il sigillo delle loro lettere; \* per questo lo tengono in grande stima tutti i Musulmani, e però volendo indicare un uomo avarissimo dicono ch'egli non darebbe un pezzo di pane al cane dei sette dormienti.

Di tale miracolo ragiona la Sura diciotto del Corano, La Cererna, narrando come i setto dormienti proclamarono il monotelismo, come ritiratsia iulla fossa, guardati dal cane e non travagliati dal sole, vi dimorarono trecento nove unni, e come, conosciutosi nella città quest'avvenimento, si disentesse sul loro numero; tutto il resto aggiunse l'immaginazione dei commentatori, o la pietà deli fodeli.

<sup>1</sup> Chardin, Voyages, 11t, 205 et miv.

<sup>\*</sup> Chardin, Foyages, I. 178.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Beidhawi, tom. I, Comm., p. 555 e seg.

Anche pei Cristiani i sette dormienti erano camerieri di Decio. Sofferto il martirio, o chiusi in nna caverna presso Efeso verso l'anno dugento cinquanta dell'éra volgare) per amore alla fede di Cristo, e risorti, o svegliatisi al tempo di Teodosio, inviarono uno di loro alla città; accusato, per la stessa cagione che Maksilmina, e menato al vescovo, questi, udito il suo racconto, andò alla caverna. vi riconobbe il miracolo e ne lodo iddio; dopo di che i sette compagni morirono. Ciò si narra eziandio avvenuto in Germania, e in Gallia; si dice essere stati in quest'ultimo poese sette monaci, che nel medesimo tempo s'addormentarono nel Signore, e che, dal loro placido morire e mirabile addormentarsi, si chiamarono i sette dormienti. Ma il cardinale Baronio, nelle note al martirologio romano del giorno ventisette luglio, riferendosi a quelli di Efeso, fa conoscere essere opinione di alcuni fossero appellati così dall' uso della sacra scrittura di chiamare dormienti coloro che vissero santamente, ed egli stesso, altrove, ne none la narrazione tra le favole. L' È probabile che un fatto avvenuto per la qualità del morbo di cui morirono sette uomini, o del luogo ove furopo sepolti, desse origine a tale racconto, di cui ogni paese si attribui l'onore; o che forse il miracolo non abbia altro fondamento fuorchè nel detto: s'addormentarono nel Signore. ' Se i nostri posteri avrappo una frase poetica in conto di asserzione storica, creeranno un immenso numero di santi, credendo cho, a questi ginrai, tutti i fedeli volino, come noi diciamo, in braccio del Signore,

### NON É EROE CHE ALI, NÉ SPADA CHE DSOLFEKAR.

Nel hottino raccollo dei Nusulmani alla lostaglia di Bedi era una scioloba chimata Budgkar, la perferante, o merifo la sepurante i nden, dall'i suquiro che le si faceva che dividesse così chi ne fosse assalito. Presa a Monabbeli figlio di llagingi il Sahmita, quantunque siavi chi pensi aletimenti, "e passatta a Mannetto presti ne cinac Mi quando gli silido I sasolici di Kalalar, o, al dici d'altatiri,

Acta sanctorum julii, tomus VI, 375-397; Baronius, Martyrologium Romanum, Venetiis, 1022, µag. 412; Annales Ecclesiastici, v. XIV, p. 425, b.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Gli Eberi hanno anch'essi una storiella somigliante a questa; sus invece di sette dormienti ne pongoso uno, il dottore Honi rimasto addormentato settant'unui, quantunque gli paresse d'averdormito una sola notte. Talensol. Taganatia, 23.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aboulfeda, Vie de Mohammed, testo 117,

avanti la hattaglia di Ohod, pronunziando quelle parole. <sup>1</sup> Pertanto la *Diolfekor* acquisito grande fama presso tutti i Musulmani, ma specialmente presso i Persiani, che, in onoce di essa e di Ali che la portava, la fanno dipingere sui loro stendardi. <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Canasia de Perceval, III, 197; Rainand, Momenters, II. 153.

<sup>1</sup> Chardin, Voyages, II, 231.

IX.

## SCIABOLA.

[N\* 279.1]

توكَّلت على الله 🕾

Mi affido a dio.

X.

## SCIABOLA.

[N' 280.1]

ما شا الله

لا فتما الاعلمي لا سبف الا ذو الفقار ۞

Ciò che piace a dio. \*

Non è eroe che Ali, e non spada che Dsolfekar. 5

- Numero en carta
- Dall'altra parte della sciabola stanno due tigri affrontatesi.
- <sup>a</sup> Numero su carta.
- ' Interno il 🎳 😂 📞 che è posto in mezzo d'un circolo, leggevani forse la data, di cui scopronsi ancora le due cifre lp (12).
  - <sup>в</sup> Nella sciabola è scritto per errore 🙀 invece di У, е pertanto о invece di нон.

XI.

## FUCILE.

Nel calcio:

درویس احد

Nella canna:

عل سبد اسمعيل

مكاحل لكن في الحروب صواعف تعدّ إلي قبض النفوس علي ومض اذا ابرون --خرّت لها القوم سجدا كانهم اعجاز تحلّ علي الارض صاحبها العبد النقمر الي الرجن الرحيم عبده سلبهن

Nella piastra dell'acciarino:

الحاج مصطفى 🥱

Dervis-Abmed.

Opera di Sidi-Ismaele,

(Sono) fucili, na in guerra (poiono) fulmini apprestati a portare le anime via in un haleno. Quando lampeggiano, loro si prostra la gente che sembra tante rudici di pelme sparse sul terreno. Appartengono essi al servo bisognoso del clemente misericordioso, il suo servo Solimano.

Il pellegrino Mustafà (fece).

Colla parola devia persiana, la quale, egualmente che piùr in arribo, significa povero, nominanti i monaci dai Mandamia. Presso i quali sono molti i conventi, numerosi coloro che ostentano povertà, che vivono isolati, od in comnne. tuttochè lo vieti una tradizione del profeta che proclama: non mosaci ralla siminimo. Mai giandagiara le via marea lavoro, il rimanere lungi di transmimo dalla indondagiara le via marea lavoro, il rimanere lungi di transmimo modinali tornò caro in ogni tempo agli somini, che coprivansi sassi volentieri del matto che a que del cessificio in rimeso loro la religione. Per altro la cagione principale del monachismo è riposta, s'io non erro, nella mancanza d'operosità

<sup>1</sup> Senza numero.

della razza senutica, a cui ho accenanto altrove; infatti questa, spargendo in Occidente una religione anta di e, vi cernò ancora lo operosità, e vi cerò quel gran numero di frati, i vantaggi dei quali sono noti a tutti. Ne l'Europa avrà nutamento duraturo ove non riecea, siccome attende ora fernamente, a liberaria da tutti gli avvolgimenti del semitiano, a riportare nella razza ariana quella libera proprina alla sua coscionza. E per ritornare all monachismo in Orimete, dico che l'Cristiani orientati e gli Arabi, andi che porre come iniziatori della vita dell'ereno Ella, o sua Giovanni Buttista, precedendo nasa jui ato, la fanno satire fino alla posterità di Sch. Di che non mervanjeliera dei considera di cutto dell'Arabi ciche, per la indebettà dell'ereno alla monerica del cutto degli Arabi ciche, per la indebettà degli consi, era madio i di sisso. Ma stando alla storia, juintoto che alle lore invenzioni, opinno i jui la vita monastica riconoca specialmente la sua orizina da Raveri i Stannanda.

Quantunque vi abbiano monaci, siccome i Sofi, che in particolar modo intendono al sapere, e vivono nella meditazione, tuttavia gli altri non piaccionsi della ignoranza, essendo anzi obbligo di ciasenno l'avere studiato avanti di dar principio alla vita monastica; ond'è che i Musulmani proclamano che un religioso senza scienza è simile ad una casa senza porta. I monaci, come lio detto più sopra. abitano isolati, od in comune; ma a ciò non legansi per tutta la vita, potendo lasciare il monacato quando loro piaccia, nella stessa guisa che possono esercitare mestieri, condurre moglie, distinguendosi dagli altri uomini solo nell'abito, e nell'elemosinare. Portano i più una berretta di tela, vestoao una camicia che, scendendo poco sotto il ginocchio, ed essendo priva di maniche, lascia loro le gambe e le braccia nnde; dei quali abiti, credendo a questo modo vestissero Maometto e tutti gli antichi profeti, a segun d'umiltà, fanno si grande stima da dichiarare la roba stracciata di Mosè aver valso meglio che non l'abito dorato di Faraone. Pel colore e per la forma del vestire, alle volte assai strann, si rendono singolari i diversi ordini; così, per esempio, i Calender e i Teberra copronsi con pelle di tigre, o di montone, oppure stanno quasi nudi, tinti di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nasser-ibn-Ahmed, il terzo principe della dinastia dei Samanidi, la quale regnò in Persia dopo quella dei Safardii, sail al trono il trecent'uno dell'egira. Fiori per lui la religione, e crearonsi per lui associazioni di monoci.

nero, o di rosso per impaurire chi ii vode. Ma l'abito non fa il monaco, dice un nostro provvrbio, il che presso a peco ripete un proverbio dei Turchi; anzi un loro capo spirituale, andando più innanzi, e spesso suche più nel vero, asseriva l'abito monacela valere soltanto a mascheraro la ipocrisia. Che i monaci dello islamistmo sieno più sollecia dell'abito che non dell'animo dice pure Saudi nell'avica capitolo del suo Golistano, in cui parla così: L'esterno d'un derviri è l'avere abiti straccini e capelli searmigistati, na hen sarebbe migliore ch' egli procurasse di rendere il suo animo vivo col attento, e cercasto di spegnere i desideri essensili. E rivolgendosi altrovo ad un odi essi; secondo la vostra regola portate na abito nolto bianco, e un libro con coperta nora, vi studiate molto nell'aggiustarvi i e manicho, ma to vi consiglio di silontanare prima le vostre mani dalle cose di questa terra, chè allora assai poco importerà se le manicho saranno langho o corte.

Del monachismo non fanno ai giorni nostri egual conto i Musulmani, nè tutti la pensano al pari di Monteki poeta turco, che lo handiva sicuro bastione contro ogni privata e ogni pubblica sventura. Chè quantunque in tempi più lontani alcuni principi nutrissero riverenza per i monaci, e Timnr, e Selim I si recassero essi medesimi a visitare due dervis, ora, peggiorati questi grandemente nei costumi, resi al tutto inutili, non trovano sostegno se non fra gl'ignoranti, i quali tuttavia, come potentissimi per numero, non permisero mai al governo di Costantinopoli di abolirli. Pel favore di questi, i grandi, che pure li odiano cotanto, devono accarezzarli, ammetterli al proprio cospetto ogni volta che i dervis vogliano presentarsi, dar ascolto alle loro preghiere, mandarli colmi di doni. E della forza di cui li sorregge la ignoranza, i dervis sanno usare largamente: penetrano essi nelle case, nelle botteghe, e negli uffici pubblici, tolgono ciò che loro piace, la fanno ovnnque da assoluti padroni. Nelle strade chiedono l'elemosina tenendo un ramoscello verde in mano, e gridando: Non v'ha altro dio che allah, io sono il povero di dio, oppure: qualche cosa per l'amore di dio; nel che siffattamente sono importuni che i Turchi avvisano, e raccomandano a chi non voglia diventare dervis di guardarsi bene da loro, ' Veggasi, per quanto s'è qui detto, che grande somiglianza abbiavi tra i nostri e i monaci dell'Oriente.

D'Herbelot, 232, 718, 816 e altrove; Reinaud, Monumens, II, 277; Chardin, Voyages, III, 48.
D'Obsson, Tableau général de l'empire othoman, I, 102; II, 294-316.

#### AHMED.

Il profeta dell'islamismo si chiamò con tre nomi, con quello di Nohamaned in terra, di Ahmed in cielo, e di Mahmud in inferno, dei quali il primo e l'ultimo significano lodato, e di il secondo lodevole. Nel verso sesto della Sura sessant'uno del Corano Gesù Cristo annunzia la nascita del profeta col nome di Ahmed.

#### OPERA DI SIDI ISMAELE.

Sili o Sizid, signore, è titolo onorvoide dato a ciuscuno della postericio d'Ali, equalmente dei zereji, nobile, e demir, consadunte: na non è a credere debbasi concedere a tutti che se lo attribuiscono quando si rivolga la menta alli perevenzioni che i successori di Ali patirono sotto gli Onciodi e sotto gli Albassidi, onde molti si spenerco, quando si ricordino le fughe seguintee, per cui andarono perduti o distrutti i docamenti genealogici. Il titolo di Sizide è ti solo titolo di solidati riconoristuto dal Mastilamati, i quali, mariche di quali, fantano di assi tima delle carriche e delle riccheze: e però l'assunacero alsune valere i principi, ma aller voltere ne fregiarono quei posere; ile miravano al teresa altrui, del che ci recca esempio anche Saudi. Passato in Ispagna colla dominazione musulmana, resosi famoso nei romanzi di quel posee, si trascrisse cid, na più si conservio sampro i significato di signore. Il Si si di sidiagne dagli altri sonimi per un turbante verde che gli cinge il esop, poi che ne introdusse l'uso il sultano d'Estito Almici-Alassera-Estolon nel setteceno cettanatere.

#### IL SUO SERVITORE.

cioè di dio; chè il pensiero della divinità stando del continuo, e solo, innanzi la mente dei veri fedeli, è chiaro volersi accennare a lei allora che usasi il pronome invece del nome di dio. E col pronome infatti indicano spesso i Musulmani la

Reinaud, Monumens, H, 71.

<sup>1</sup> Gobineau, Les religions et les philosophies dans l'Asie centrale, pag. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Reinaud, Monumens, II, 240; Sacy, Chrestomatic arabe, II, 572; Chardin, Voyages, II. 225.

divinità, credendo ch' ei racchinda tutta la essenza di lei; sicchè scrivono l'hua, il pronome al nominativo, in capo ai passaporti, alle lettere patenti dei principi e dei governatori. Coloro ehe conducono vita più religiosa lo pronunziano nelle loro preghiere; tra questi i Softi, elie, prendendosi per mano, e girando tutto intorno in una sala, gridano: hua, hua fino al eadere in terra privi di sensi; il che chiamano entrare in estasi, abdál, o unirsi alla divinità, unione per cui divengono, al dire di essi, inspirati, conoscono l'avvenire, pregustano la felicità del paradiso. L'animo loro è di distruggere ogni realtà,1 e, reso libero lo spirito, penetrare per mezzo suo l'essere, confondersi, immedesimarsi con lui tanto da sentirsene parte, e da potere dire ciascuno di sè: io sono iddio.3 Si comprende agevolmente quanto i più credenti debbano odiare tali monaci, e sono invero odiatissimi, ondechè i dottori musulmani pregarono Feth-Ali-Sciali ' di proteggere la fede contro questi settari, e Chardin narra aver inteso un predicatore ad Ispahan dichiarare i Sofiti atei da doversi bruciare, l'uccidere uno di loro azione meglio gradita a dio che non il conservare in vita dicci uomini virtuosi. V'ha altra setta di monaci, i Rufaviti,5 che, gridando l'hua. cercano, non altrimenti dei Sofiti, di unirsi alla divinità; ma sono diversi da questi in ciò cho, invece di girare intorno fino al cadere in terra privi di sensi. come prima giungono all'estasi, prendono ferri roventi, " che hannovi nella sala ove adempiono i riti, e con essi si percuotono tutta la persona eon indicibile furore, tale che spesso, non essendo ancor spenta la sensitività della carne, i monaci non reggono alla dolorosissima prova, e ne muoiono.7 I Sofiti e i

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La parola sofiti da sof, lana, ebbe origine dall'uso di questi monaci di portare abiti di quella stoffa, ed indica perciò coloro che rinunsiano al lusso e alle grandezze mondane.

A questo intendono i buddisti quando vogliono giangere al mirroma, annientamento doll'esistenza materialo e intellettuale; Barthélemy Saint-Hilaire, Le Bouddha et au religion, pog. 132.

<sup>4</sup> Se io prego, dice l'Indiano, mi metto a sedere sui piedi incrociochiati vicendevolmente sotto le coscio, guardo al cielo, olevo tranquilli i pensieri senza parlaro, tenco la mani conserio. indi dico: io sono brakes, l'essenza suprema. Ma noi non abbiamo coscienza d'essere brokes por le distrazioni mondane, » Hegel, Filosofia della Storia, Parta L.

<sup>\*</sup> Feth-Ali-Sciah, figlio di Aga-Mohammed il fondatore della dinastia dei Cagiar, sali al trono di Persis nel 1798, e mori verso il fine del 1834,

L'ordine dei Rufayiti fa fondato da Ahmed-Rufayi, morto il 578 dell'egira (1182).

<sup>6</sup> Il fuoco servo in India como la torza prova per chi soglia arrivaza alla interna potenza di brahmino: Hegol, Filosofia della Storia, Parte L. D'Ohmon, Tableau général de l'Empire othoman, II, 363.

Rufayiti, come apparisce chiaramente, sono imitatori di credenze e di riti passati fra loro dall'India.

### MOSTAFA.

che vale scello particolarmente da dio, e che fu appellativo datosi per eccellenza a Maometto, si usò assai di frequente per nome proprio, e, infra gli altri moltissimi, chiamaronsi così quattro dei Sultani ottomani.

XII.

## FUCILE.

[Nº 249.1]

عل مضر علي ٥٥عه 🕾

Opera di Modhar-Ali 457 (1457-1741).

Numero su carta

<sup>·</sup> Éca di Diorleziano, o dei martiri.

### хш

## FUCILE.

Nel calcio:

Nella canna:

Nella piastra dell'acciarino:

عمل الحاج طاهر عمل سسبد اسمعبال الحاج مصطفی ﴿

Opera del pellegrino Taher. Opera di Said-Ismaele. Il pellegrino Mustafa (fece).

XIV.

# FUCILE.

[N° 306.1]

عــــــــــــــــــان 🕾

Othman.

Il nome d'Othman portano assai spesso i Musulmani, specialmente quando, seguaci della Sonna, tengono in riverenza il terzo califo: così si nominano specialmente i Turchi perbe sonniti, e percebb brannano ricordidor Othman-ben-Orthogral, il gran fondatore della dinastia che ancora li regge, da cui vollero appellarsi tutti, anzi che dal nome delle tribi tartariche dalle quali resi suciriono.

Senza numero.

Numero su carta.

Numero su carta

### XV.

# SCIABOLA.

[N° 413.1]

توكَّلت علي الله 🤃

Mi affido a dio.

Questa sciabola fu già di Luigi Nicola Davoust, maresciallo di Francia molto reputato, vissuto, siccome ognuno sa, a tempi di Napoleone I; nè io dirò qui parola di lui, come di uomo notissimo.

XVI.

# SCIABOLA.

[N° 481. 7]

ما شا الله نصر من الله وفتح قريب وبشّر المومنين <sup>د</sup> يا محمد والله غالمون علي . . . . . توكّلت على الله وير

Ció che vuole iddio.

Soccorso da dio e vittoria prossima, e annunzia la buona novella ai credenti. Oh Maometto.

E per dio vittoriosi sopra . . . . \*

Mi affido a dio.

- Numero su carta.
  Numero su latta.
- Numero su latta.
  Corano, Sura LXI, 13.
- 1 Qui fu omessa qualche parols.

### XVII.

# SCIABOLA.

[N° 480. 1]

ما شا الله

انا فتحنا ك فتحا مبين لبغفر ك الله ما تقدّم · نصر من الله وفتح قريب وبشر المومنين <sup>د</sup> يا مجد ما شا الله <sup>د. و</sup>

Ciò che vuole iddio

Certo noi ti abbiamo conceduto vittoria manifesta, perchè ti perdoni iddio le colpe che commettesti prima. Soccorso da dio e vittoria prossima. Oh Maometto. Ciò che vuole iddio (?).

XVIII.

## SCIABOLA.

[N° 7.3]

نوكَلت علي الله ما شا الله

Mi affido a dio. Gió che vuole iddio. Badoh

Badoh, vocabolo di cui non è bastevolmente nota l'origine, adoprasi dagli orientali, siccome potente talismano, sulle spade, sui suggelli, sulle lettere, e in

- <sup>1</sup> Numero su latta. <sup>2</sup> Gorano, Sura XLVIII, 1, 2.
- Gorano, Sura Ext, 13.
  Numero su carta
- Authero su cara

tuto che possa correre período in terra, o in mare. Chi lo credette uno dei nomi didi oci, di il nome d'un nervatante dell' Itaginzi il quale, per la sua pietà resori gradito al Signore, vedeva prosperare le proprie impresa, onde i suoi navigli guanquevano sempre a buno porto, al loro indirizzo le sue lettere, nè avvenivo che le sue mercarario fossero predate dai bedunia, norso che all'altre, portate cule sue, toccasse tale sorte. Usano aleuna volta i Musulmani di scrivere, in losgo di Badoh, le cifre numeriche che ne hanno il valore, e che sono 2468, ovvero 8642; il che, secondo la opinione che lo Schulz manifestava nella relazione de suoi viaggi, è fatto a significare come la lettera non debbasi aprire fitori che dalla persona o cui è indirizzata."

#### XIX

## SCIABOLA.

[N\* 483, \*]

Ad Ibrahim (Abramo) sia pace 1182 (1768-69).

Opinano i Musulmani che libralim fosse figlio di Azar, diversamente dagli Ebrei che il Ganno nato da Terah. E come che abbinno Azar e Terah per un solo personaggio, pare nelle loro genesiogio il pongono pio separati, ritenendo per altro Terah avolo, invoce che padre di Abrano. Del quabe Abrano narrano molte e strone cose; dicono che il re Nembrod figlio di Canana, che teneva neggio in Babbionia, avendo visto in sogno una stella che, levandosi

<sup>&#</sup>x27; Il ... B sta pel 2, il ... D pel 4, il ... W pel 6, e l' ... R per l' 8.

<sup>\*</sup> Reinaud, Monumens, It, 243; Sacy, Chrestomathie arabe, III, 365.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Numero su latta.

<sup>\*</sup> Il nome d'Ibrahim è scritto erroneamente cosi : اابرهبم .

sull'orizzonte, splendeva di tanta luce da offuscare quella del sole, cercasse la interpretazione del sogno dagli indovini, e che questi gli rispondessero concordi come sarebbe generato in Babilonia un fanciullo ehe diventerebbe in breve potente principe, e opererebbe cose assai temibili: ondo il re, spaventato, ordinasse che le donne fossero divise dai loro mariti, che ufficiali vigilassero quelle e duesti. ed impedissero loro, per qualsiasi eagione, di potersi vedere glammai. Ma Azar. alto in corte, riusciva, eludendo la loro vigilanza, a stare colla propria moglie: perchè, il giorno dopo, gli indovini annunziavano a Nembrod che il fanciallo da loro predetto era stato concepito la notte innanzi. Crebbe pertanto il timore del re; volle si pouesse ben mente alle donne gravide, e decretò si uccidessero tutti i fanciulli maschi che nascessero. Pure Adna, la moglie d'Azar, non mostrava d'essere vicina a diventare madre, e però, non essendo sorvegliata, potè, in una grotta fuori la città, dare alla luce lbrahim; nella qualc grotta lo lasciava. E recandosi spesso colà per nutrirlo del proprio latte, trovò cosa degna della più grande meraviglia, poichè s'addiede come dalle dita, ch' egli si succhiava, uscisse abbondevolmente latte e miele; meraviglia ehe aumentò allora quando il vide crescere assai più sollecitamente che non gli altri bambini, e in quindici mesi parere toccasse già il quindicesimo anno. Laonde, trascorso questo tempo, il padre, andato alla grotta, e stabilito di presentare il proprio figlio al re, prego la moglie il facesse uscire, e guidasselo alla città. Ibrahim, che per la prima volta lasciava il luogo ov'era nato, pieno di stupore ad ogni cosa che gli si presentasse innanzi, domandava di ciascuna alla madre chi fosse il creatore; al che la madre rispondevagli sulle prime, ma lo ammoniva poi affinchè non procedesse così avanti nelle sue ricerche, nè per esse lo incontrasse qualche mala ventura. Pure il figlio. volgendo a tali cose la mente, mirava a scoprire chi fosse il primo creatore di quanto vedeva, per lo che camminando, ed era alta la notto, fissati gli occhi su Venere, eredette, come splendente sovra ogni altra stella, di aver trovato in essa la divinità; ma scomparsa Venere dall'orizzonte, disse: - Questi non è il Signore del mondo, perchè sottoposto a mptamenti. - Fermò lo sguardo sulla luna, scomparve questa, e giudico di lei come della stella Venere. Arrivato a Babilonia col sorgere del sole, visto molta gente inchinare quel pianeta, compreso dalla sua grandezza e dalla sua luce vivissima, lo eredette egli pure iddio; ma. tramontato anch' esso, egli s' avvide come eziandio questa volta fosse caduto in

errore. Accompagnato dal padre al re, trovò numerosi cortigiani che l'adoravano come il vero dio, ma egli nol volle riconoscere per tale, poichè giudicò che Nembrod, assai brutto, non aveva potuto creare cose più perfette e più belle di lui. Sciolta perciò la mente da ogni potenza che gli apparisse in cielo e in terra, passò alla causa prima di esse, all'adorazione del dio uno; e così i Musulmani, contro l'asserzione della Bibbia, proclamano non aver iddio rivelato all'uomo la propria unità, ma questi averla scoperta coll'aiuto della sua stessa ragione. Nella corte di Babilonia Ibrabim predicava continuamente il dio uno. cercando che i cortigiani lo volessero adorare con lui: e un giorno, preso da sommo furore contro gli idoli, li abbatte tutti ad eccezione del maggiore, affinchè si credesse che questo li avesse mal conci in tale guisa per litigio avnto con loro, Ma saputosene l'autore, il re, fattoselo venire innanzi, gli domandò: « Qual è il tuo dio? - E Abramo: Colui che dà la vita e la morte. - Questi sono io, riprese Nembrod, » ed ordinato gli si conducessero dalle carceri duc prigionieri, l' nno lasciò libero, l'altro fece uccidere. Abramo soggiunse: « Il mio Signore fa levare il sole da oriente, ora fa tu ch'ei si levi da occidente. » Confuso il re a questo preomentare, comandò a' suoi lo gettassero in una fornace prdente: gettatovi, la fornace divenne fredda per volontà divina, e Ibrahim fu salvo; per la qual cosa Nembrod, conosciuto di non poterlo punire, avatone consiglio coi magi, cessò dal perseguitarlo.

Nei llei mustinami sono mole storielle intorno al Abramo, alle seuvisite alla Mecca e all'inastamento della Caaba. In uma di queste visite poi ch'egii chie bevuto latte, mangiato carne e datteri, disse: «Moltiplichi iddio in queste contrade, a vostro favore, tai nutrimenti.» Edi in vero farono cola abbondevoli llatte, la carne e i datteri di quell'istante, nè, al diru di Talarri, sarchibe divenuto meno abbondevole il pane ove la moglie d'hamole gliene averse posto in tavola, ed ei l'avesse benedetto. Sembra che nel gran patriarre fissie anto aleun dubbio intorno li risurrezione dei morti, o almeno gli prendesse vaghezza di persundersene di veduta, per il che idido, a readerlo convisio e soddistito, gli connando di tugliare quatto accelli, di prene le parti

<sup>1</sup> Corano, Sura 11, 76-78.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corano, Sure 331, 53-50.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Corano, Suza XXI, 69.

su quattro montagne, e di chiamarli quindi, chè alla sua chiamata tutti sarebbero ritornati subitamento a lui. Uccisili Ibrahim, li pestò in un mortaio, li divise tra quattro montagne, tenendone in mano la testa; e i quattro uccelli, come prima furono chiamati dal patriarca, andarono a congiungersi al loro capo. Alcuno avvisò eon questi quattro animali gli storici avessero in animo di significare le quattro principali passioni, o il bisogno di mortificarle; altri fosse volontà di dio far conoscere ad Abramo cho gli Ebrei, divisi un giorno, si riunirebbero poi; ma torna assai facilo scoprire come Maometto favoleggiasse, secondo suo costume, su quello cho parra la Bibbia del quando iddio vollo provare al patriarea che la sua prole sarebbe stata numerosa al pari delle stelle. La grando vonerazione dei Musulmani per Ibrahim non nacque solo da ciò che no parra la Bibbia, ma anche, e certo più, da quello che ne disse Maometto: il quale proclamava il patriarca non essere stato nè giudeo, nè cristiano, ma ortodosso e musulmano; " nè, per verità asseriva falso, con ciò sia che se la religione dell'islam, è, come indica la parola, la totale sottomessione a dio, niuno sarebbe stato seguitatore dell'islamismo meglio di lui, pronto a lasciare la propria terra per ubbidire a dio, a sagrificargli persino il proprio figlio. Attribuiscono ad Abramo un libro cho il Corano chiama Sohof, fogli, ' di cui pare s'abbia un ristretto nella Sura cinquantatrè, " sebbene altri voglia contenesse i precetti dello preghiere, dell'abluzione, del pellegrinaggio alla Mecca, del rivolgersi verso la Caaba nel far la preghiera, e dell'osservanza del giorno di sabato; o la discesa di questo libro dal ciclo è festeggiata dai Persiani il secondo giorno del mese di Ramadhan.

Nelle tradizioni ebraicho si narra egualmente della predizione degli

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D'Herhelot, pag. 12 et suiv.; Caussin, Essai sur l'Histoire des Arabes, 1, 161 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Genesi, xv, 4, 17.

<sup>1</sup> Corano, Sura m, 60.

à e piurale di محمد , feglio, e la dicono i Musulmani pel libri sacri di vari popoli. Gorano, Suru Liu, 37 o reg.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Carcin, Fuper, III, 197. Son test institle numeroners in greate loops serve opinion of invaluntate dels, most seed intensit ever in monte, periesse onle proper data, not little propies and propies are in monte periesse operation. Il little of propies are in monte periesse operation in monte del propies are intensity of the contract of the co

astrologi, delle ricerche d'Alexano per conoscere il vero do, dell'adorazione degli astri sino al lora scomparire, del dialogo con Nembred, della rottura degli delli, del castigo tocatogli, e del suo miracoloso nalvamento; parlasti del Spri-Lezirà, libro della creazione, attribuico a lui, o del quale, per l'argomento suo, si valsero lerzanente i calolistisi.

L'augurio fatto ad Abramo în questa iscrizione à li più comune tra i Semait, di che sono perora il saluto dei Musulmani: la pace sia sopra di voi, a cui altri risponde: su di voi sia la pace; queslo dei Siri e quello degli Elbrei, che è · Scalom, pace. Gli Elbrei invocano pace da dio nella preghiera d'ogni giorno, e in uno dei loro riti religiosi mensuali, lasciandosi, si salutano, allo stesso modo che gli Arnhi, colle paroti; pace sa soci, su crò pace.

XX.

## SCIABOLA.

[No 482. 1]

نصر من الله وفتح قريب وبشّر المومنين · يا مجد يا الله يا فقّاح يا رزّاق &

- Un soccorso da dio e vittoria prossima, e annunzia la buona novella si credenti. Oh Maometto.
  - Oh dio, oh apritore (concedente vittoria), oh largitore.
  - 1 Numero su latta.
  - 1 Coruno, Sura LXI, 13.

### XXI

## SCIABOLA BIPARTITA.

[No 4961].

لا فتا الاعلي السبد ابراهبم الفا · · · ما شاءه: • لا سنف الا ذو الفقار

يسم الله الرحى الرحيم أناً فقصنا كد فقصا مبينا لبغفر كد الله (ما تقدّم من ذنبك وما تاخرًا ربيتم نعته عليك ربيهديك صراعا مستقبا، ويبصرك الله نصرا عزيزاً عو الذي انزل السّكينة في قلوب المومنين لبزدادوا اينانا، مع ايانهم ولله جنود السّموات والارض وكان الله عليما حكيما لبدخل المؤسنين

توكلت على الله ١٣٣١ الله ١٤١٨ مالة

Namero su latta.

Non (v' ha) eroo che All.

Il said Ibrahim .... sciah (?)

Non (v\* ha) spada che Dsolfekar.

Nel nome di dio demondo, misericorilono. Certo noi il abbiano conceduto vittaria, manifesta, perbali pronici didio clore decomentate girano aquelle che commettente perso aquelle che commettente perso accome che girano compati a mel henediti sopra di te, o il diriga rulta via retta, e til ninti del mo potente soccoro. E qui dice de olitecendere i calcana en ciorri di criscioni, perchà accressenze di novella fech la fech levo. Appartengano a dia gli eserciti di cidili e della terra, egli è aspiente e aggio. Per di necessire i retta di contra di contra

Mi affido a dio, 1231 (1815-16).

Dio, non "ha dio funci di ini, il tivente, l'esceno. Non lo egile l'assopiennete, nè il sonno. A lui appartinen quanto è nel ciole e nella terra. Chi intercoderi presso hi se non non suo premesso? Conocce il paratine l'arvanire (o le cose di questa vita e quebo dell'allara, o le sensibili e lo intelligiziti), na casa igli insonimi) non comprendone sulla della nau scienza non quanti ei vogia. Abbraccia il non tromo il ciole o la terra "il manteneri non gli reca alcun trenglio; ggli il grande, l'allinimo." Dio, non v'ha dio che lui, in hai fido, o a lui m'abbandone.

XXII.

# SCIABOLA.

[No 9601].

Nel nomo di dio clemento, misericardiosa 853? (1449-50?). 5

- 1 Gerano, Sura XIVIII, 1-5.
- \* Corano, Sura 11, 256.
- <sup>3</sup> Appartenne al generale Steinghel a cui era affidata la cavalleria francese dell'armuta d'Italia nel 1708, e il quale nori a Carasson presso Mondovi.
  <sup>5</sup> Numero su latta.
  - · L' arma non ha l' apparenza di tempi cosi lontani da noi.

### XXIII.

## HN' ARMATURA COMPLETA.

### (GIACO DI MAGLIA).

|         | Piastrine | sulle | spalle: |        |
|---------|-----------|-------|---------|--------|
| يا قبوم |           |       |         | با حن  |
| يا محبط |           |       |         | ا حفيظ |
| یا متین |           |       |         | ا قوي  |
| یا شدید |           |       |         | با قوي |

Gran piastra in forma di scudo sul petto:

الله لا اله الا هو الحتي الفقيره لا تنخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الرين من ذا الذي يشفع عـنـده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحبطون بشمي من علمه الا بما شاء وسع كرسـتــه السموات الرازم ولا يوده حظفهما وهو العتي العظم صدق الله العظهم ورسوله أن العظم مندى الله العظهم ورسوله أن الدينة عدمة منده الله العظم والسولة الدينة العظم الدينة العظم الدينة الدينة العلم الدينة العظم الدينة الدي

|     |                         |           | الكريم ١٤٢٠ نسه 6              |
|-----|-------------------------|-----------|--------------------------------|
|     | Oh eterno               | Oh        | vivente                        |
|     | Oh eircondante          | Oh        | custode                        |
|     | Oh saldo                | Oh        | potente                        |
|     | Oh forte                | Oh        | potente                        |
| s:_ | found at her it adments | 11 stance | Man to could Departments at it |

Dis, non "In die fauri di tii, il vicente, l'eterco. Non lo ceglis l'assegmento, lei sommo. A lui appartine quatto à nei clos e neal terra. Chi intercederi presso lei ne no con me permones l'Genore il punto le l'avenire (o le cese di questa vita e qualte dell'altra, o lo sembilli e le intelligibili), ma cesi (gri somirio) non comprendone nulla della sua scienta se non quatti ei vogiti. Albereccii il sos trono il cide e la terra, o il mantenerili ona gli reca alema trasglio; qdi il prande, l'altassino. Disse il vero iddio l'altassino e il suo invisto il verminibi. Anno del (1677-38).

<sup>1</sup> Corano, Sura tt, 256.

### Altra piastra in forma di scudo sulla schiena:

#### Lancia:

يا الله يا مجد يا علي يوسف بسم الله الرحمن الرحهم يوسف سر لا حول ولا قوة ألا بالله &

### Elmo:

(ارحم علي عبد? القادر ابن جمبل يا ارحم الرحبمن المالك العالي &

Die, now 'la die foort di fai, il vicente, l'éteran. Non lo eggle l'asseptionente, soù il cousson. A lui appertine quatate de et diese chail terra. Di interpretier pierson hi se consus son permesso? Consoce il piusato e l'avecaire (o le cone di questa vita e quelle dell'altra, o le semblidi e le intelligitali), nut enti (pli sonsimi) une compression nulla della sua scienza son quanti e vigola. Abbraccia il un terro dell'oli cole la terre , el intantentri non gii rea sienta travagio; qu'il il grande, l'altonimo. Disse il vero iddo, l'altinimo, e disse il vero il mo intenta, il verenditale. Austo...'

- Oh die, oh Maomelte, oh Ali. Jussuf.
  - Nel nome di dio clemente misericordioso. Jussuf-Sar.
  - Non (v'ha) potenza, e non forza che in dio.
- (Sii henigno ad Abd?) el-Kuder-ihn-Giamil, o misericordioso dei misericordiosi, (o) re sommo. 

  1
  - 1 Commo, Sura II, 256.
- \* La data è acompara. Nella parte dell'armatura che copre le braccia e la gamba è institu pute del verso disputero cinquattate della seconda Sura del Cormon, una non tanto v-è d'origina orientale, nè abbattatan chimo, nè abbattatura ordinato, esendoni completata l'armatura in Torino, como un asseri l'armationo che lucrori interno ad essa. — Sulle dur piastre che hanno forma di scande è questes marchio di fiableria:
- <sup>8</sup> Le prime parole, poste tra parentesi, si possono supporre, quantunque non si riesca a trevarne noppure una lettera. Nell'elmo è lo stesso marchio di fabbrica che nelle piastre.

### XXIV.

## MAGLIA

Questo giaco di maglia è rinforzato di piastre tutto intorno il tronco. Ne scendono due fite, di quattro ciascuna, dallo sterno al ventre; due altre dello stesso numero di piantre stanno notto le braccia; due fila simili po le anche; e tre file, ciascuna di quindici piastrine, corron lungo la schiena. Le iscrizioni della parte enteriore, in caratteri grandi e illesi, ancseché intrecciati e orneti con forma hizzarra, leggonsi seuza molta difficoltà. Ma sul tergo parecchie piastrina son logore dalla ruggine, altre sono stale racconce o Irasposte; si cha è guasto l'ordine dei caratteri o la lettora torsa incerta e tatrolta impossibile. Pertanto si è messo de punicipi là dore te complicature sarebbero troppo arrisicata. Avvertasi che mancan sesapre i punti diacritici e tutt'eltro segno ortografico. Ecco or le iscrizioni

| 1. A sinistra sul petto:               | العِتْزُ لَهُ الــــنَـــــوَابِـلِ |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 2. A destra, idem:                     | لعَوْفِ السَبَوَالِهِ               |
| 3. Sotto il Braccio destro:            | مَنْ يُسعَدُّرُ بِسَما              |
| 4. Sotto il braccio sinistro:          | لَهُ وَقِ                           |
| 5. Su l'anca sinistra:                 | فَمَنْ تَوَلَّي العِزَّ             |
| 6. Su l'anca destra:                   | له العِزُّ و                        |
| 7. Lungo la spina dorsale:             | العِزّ ا                            |
| 8. Parallela a destra:                 | وَوَعُدتً بِسِهِ فَقَبَت ٤          |
| 9. Idem, a sinistra:                   | بِدَمٍ قَدْ كُتِبَ ا                |
| La possanza (sta) presso gli ottimati, | 6. Avrà possanza e                  |
|                                        |                                     |

- 2. Per lo beno de pacifici cittadini. 3. Chi ci è molesto,
- 4. (Digli) ch' ei si guardi. 5. Ma chi assume la possanza.
- 8. Io l'ho promesso; eta fermo.... 9. Con sangue fu già scritto....
- <sup>4</sup> La lettura di questa iscriziono, per mo difficilissima, o la vorsiona di essa, devo atta cortesia del sig. Ameri.
- <sup>9</sup> Delte sedici Isminatte che compongono questa fila, la prima cominciando d'in giù va permutata con la seconda; nella undecima si vodon le lettere 🛵 , e il rimanente non di significato. <sup>9</sup> I caratteri qui sono molto logori, fuorché nelle leminotte 13º e 14º. Le prime cinque 'contengono
- de' rabeschi in Inoro di caratteri. \* Si son letto lo prime sette piastrine e la nona che par debba stare in Inogo dell'ottave. Di questa e delle seguenti non si raccapezza parole.

### XXV.

## GIAVELLOTTO.

[N\* 83 t].

المجد ما شا الله

يوســـــه 🕾

Oh Maometto. Ció che piace a dio. Jussuf.

XXVI.

# ELMO.

[No 289 \*].

نصر من الله وفتح قريب يا جباريا منان بسم الله الرحمن الرحبم

بسم الله الرحمن الرحم يا منان يا حمار <sup>5</sup> يا برهن يا جبار

بسم الله الرحمن الرحمم وأن يكاد الذين تفروا لبزلقونك بابصارهـم لمـــا سمعوا الذكر ويقولون أنه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين

<sup>1</sup> Numero su carta.
1 Numero su carta,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sebbene questo epiteto non si trovi fra gli attributi dati dai Musulmani alla divinità, pure a me non parve che si dovesse leggere altrimenti.

بسم الله الزجن الرحيم لا الراه في الدين قد تبين الرئسد من الغي قمن يكفر بالطاغوت وبومن بالله فقد استمسك بالعرق الوثقي لا انفصار لها والله سميع علم الله ولى الدين امنوا يخرجهم من الطلمات الى السنسور والذين تفول الوبارهم الطاغوت بخرجينهم من السنسور الى الطلمسات والإنك العجاب النار همد فسبسها خالدون في يا قاضي الهاجات يا كالي الهجات بحبوبال نسار همد فسبسها خالدون في يا قاضي الهجات يا كالي

Soccorso da dio e vittoria prossima. 1

Oh onnipotente, Oh benefico.

Nel nome di dio clemente misericordioso.

Oh benefico, Oh affascinante, Oh evidente, Oh onnipotente.

Nel nome di dio elemente e misericordioso. Per poco gli infedeli non ti fanno sdrucciolare coi loro sguardi. Al sentir il Corano dicono: Certo costai è indemoniato; ma no, esso non è (il Corano) se non un avvertimento per l'universo. 3

An some di dio clemnite e misericordisso. Die, one vih a do funt cil hi, ecc. No internate in religione, but distinguiu la terilore. Dei risegare Trept \* erence in dio, si, apsiglià ad en sortegno sicuro che non si apezca. Iddie ode e sa opul cosa; dio è aisto a quelli che crestono, (e) il fini undre dalla occurità alla luez. E per quelli che asso indedie il na l'igat; casi anna cascinti dalla lue calle tenebre; pio tocchernaso le finame, e in editorecensos dermanente. Oli tu che decreti ciò che dev'enoree, Oli tu che havii nelle congravi. 1912 (1712-181).

Dopo aleuni epiteti a dio, e dopo il solito biamilioti, teggonsi i versi cinquantatono e cinquantatono della Sara sessantottesiuma del Corano, dettin nauci alla vonticionquantami neltera dell'affabledo arabo, opquera al-cadian dal cadian che usano gli angoli per iscrivere i decreti divini, o sa cui giura iddio che Maometto non è indemoniato. Li recitava il profeta per liberarsi da un incantatore che vivera a suoi tempi alla Mecca, che togiuva la vita agli uomini con solo lo squardo, e che si era recuto a lui per ucciderlo. Ma poichè quei versi riescivano a far crepare gli occhi all'incantatore, rimasero presso i Musulmoni in assai conto.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seguitane i versi 256, 257, 258, 259 della Sura II; ma siccome il primo si ha in più luogha, così pongono qui solo gli altri.

<sup>\*</sup> Sura LX1, 13.

<sup>\*</sup> Sura LAVIII, 54, 52.

<sup>\*</sup> Tagot, vale idolo e satana

portati al collo scritti su pietre, su pezzi di crata, o di pergamena. E, oltre di questi, sai taliamani pongono altri vervi totti dal Corano, od anche soutenze di profeti e di santi; il che adoprano in ispecial modo col bambini, perchè, tenerissimi di membra, sono, a loro avvico, più facilmente dimeneggiati dagli incantesimi. A fare il taliamano non valgonali le madri del damno del marito, o dei parenti, tenendo che ei sia mal aquistato, e che perciò l'amuleto diministes di potenza, ma valgonai invece di quello che raccolgono elemosinando per la via, e che chiodono a sabra tarti da fun famini. I taliamani sono coi comuni in Orinete, che narra Chardin non aver visto in Persia chi ne fosse privo, bensì aver visto taluno con le braccia e col collo carico; di totti s' hanno in maggior pregio quelli fatti dagli Elbeci, tenuti macetti agli inti oricatali i effare della magia.

Com² è detto sopra, dio giera sul cabba che Monnetto non è indemoniato: giurmaneto necessiro a togliere la opinione largamente sparsa tra Meccani ch'ei fosse invaso da qualche spirito cattivo. E in vero Otha figlio di Rebia, coreiscita, parlandogli un giorno nedi fatrio della Caula, e invitandolo a por fine alla predicazione religiona, gli dieva: a Se lo spirito che Taparve ti s'ami, e ti signoregia per modo che tu non riesca a liberartene, chiameremo medici valenti affinchè ti guarricano. » Pertanto Momento, non solo in questo, ma eziandio in attri togola; si volto difendore dal accua lanciatagli da soni pennici. '

Passo ora alla seconda parte della istrizione, ove al varso del trono tengono dietro tre elitti versi, che anche nel Corano sono posti dopo quello, e che furnon rivolti da Muonetto si primi Musulmani i quali avendo figli volevano trascinarti cella violenza alla fede islamica. Nè la tolleranza da lui raccomandata era nuova fra gil Arabi, onde la nicondera come Marthol, e red Vermans, Bandiva, nel quarto secolo dell'era volgare, principii accettati solamente da qualché sovrano d'Europa ai giorni nostri. Chè io regno, dieva egli, sai corpi, non sulle opinioni, i missi osgotti obbediscano al nio governo; delle troo dottrine tocca e a dio il giudicare. E Maometto non fa da meno di questo re nei primi tempi della sua missione, siche in multi loughi del Corano proclamava apertamente non egli voleture in prò della feda la forza, na la paroda, e raccomandava a suosi di trattare

<sup>1</sup> Chardin, II, 154; Reinaud, II, 166 e seg.; Gobineau, op. cit., pag. 67.

Yeggansi per esempio: Gorano, VII, 182; XXIII, 71; XLIV, 13; LII, 29.

con benignità af infedeli, non che i loro stessi idoli. Ma quando rescoi potente, o megito quando, visto difficile communevere con sani principii la coscierza araba, fu tratto a por mano all'armi contro i suoi nemici, si fece comandare da dio di valersi della forza contro chi non gli prestava obbedienza; e di apostolo della forde, divenne apostola della pada. Tuttavia, siccome egli voleva e azimatio si combattessero gli infedeli fino a che non si sottomettessero, e non pagassero tributo, "così i Musulmani, usando tollevanza verso i nemici, non li obbligarono a mutare fole, un solo al pagamento dei tributi. A questa guisa apottava Khalid, il primo conquistatore dell'islamismo, paganado contro I Jrak e contro la Persia, ai signori della quale seriveva: Unitevi a noi nell'islamismo, o diventate montri soggetti in questa guisa partavano seupre i Musulmani innamari di porre l'assedio ad una città, e dove non fosse aspra vendetta. o forte ragione di politica che li rende-sea crudeli, erono guidati pur sempre dalla maggiore moderazione e dalla maggiore folloranza.

La invocazione con cui ha termino la iscrizione, ancora che non s' annoveri fra gli attributi di dio, pure è assai ripetuta dai Musulmani; nè per verità i credenti potrebbero chieder di meglio al Signore quando chiedono ch' ei provveda si loro bisogni, e sia loro aiuto nei gravi momenti.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corano, L, 46, 45; LXXXVIII, 21; VI, 108; XVI, 127; LX, 1.

<sup>\*</sup> Marracci, Refutationes in Suram 11, p. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Corano, IX, 29.

#### XXVII.

## ELMO.

IN: 312.7

يسم الله الرجمن الرحيم أنَّا فتحنا لك فتحا مبينا لبغفر لك الله ما تقدَّم من ذنبك وما تأتر ويتم نعمته علبك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك اللة نصرا عزيزا ج

Nel nome di dio clemente misericordioso. Certo noi ti abbiamo conceduto vittoria manifesta, perchè ti perdoni iddio le colpe che commettesti prima e quelle che commetterai dopo, e compia i suoi beneficii sopra di te, e ti diriga sulla via retta.

### XXVIII.

### ELMO.

Nº 34.7

ولما قسى وصامد هِبتُي جعلت الرجا منى لعفوك سلمًا ٩٢٧ ك

E quando la mia stella incrudelisce e travaglia, io mi fo scala (o iddio) della speranza (per salire) al tuo perdono. 627 (1229-30).

- 1 Numero su latta. 5 Sura XLVIII. 1-3
- <sup>5</sup> Numero su carta
- ، signulica propriamente l'aspetto del cielo, astrologicamente parlando

XXIX.

### ELMO.

[Nº 72.1]

يا الله يا الرعمن يا الرحيم يا الملك يا الغدوس يا السلام &

Oh dio, oh olemente, oh misericordioso, oh re, oh santo, oh salute.

XXX

# BRACCIALE.

[N° 74.7]

يا كاني الله لا الد الا هو الحمر الفقوم <sup>د</sup> يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا قاضر الحاجات يا كاني المهات ج

<sup>1</sup> Numero su carta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lasrio anche qui il verso 256 della Sura II, già riportato altrove.

Oh tu che basti.

Dio, non v'ha dio fuori di lui, il vivente, l'eterno, ecc.

Oh tu che innalzi nei gradi.

Oh tu che innalzi nei gradi.

Oh tu che decreti ciò che dev' essere.

Oh tu che basti nelle cose gravi.

XXXI.

### BRACCIALE.

[N\* 58.1]

الله لا أنه الا هو الحَيِّ الْعَبُوم ﴿
فَاللَّهُ خَبُرُ حَفْظًا وهو أرحم الراحِين ﴿

Dio, non v'ha dio fuori di lui, il vivente, l'eterno, ecc. 

Dio il migliore guardiano, egli il elemente de' elementi.

Numero su latta

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sura n, 256.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sura XII, 64.

#### XXXII.

### BRACCIALE.

[N\* 29, 1]

بسم الله الرجمن الرحم الله لا اله الا هو الحرّ الفتّرم ﴿ بسّــه الله الرجمن الرحم قل هو الله احد الله الصدد لم يلد ولم يولد ﴿ يصر من الله ﴿

Nel nome di dio elemente, misericardioso. Dio, non v'ha dio fuori di lui, il vivente, l'eterno, ecc.  $^2$ 

In nome di dio clemente, misericordioso. Di': dio è uno ed eterno, non genero, e non fu generate. <sup>3</sup> Soccorso da dio. <sup>5</sup>

Essendosi partiso altrovedei versi dugento cinquantasei e dugento cinquantasette della secondo Sarra del Carano, resta qui a dire degli altri else succedono nel bracciato. Sono essi della Sura cento, dodici, appellata la Sinterità perchicontiene la dichiaraziono sincera della fede islamica, el anche la Unificazione perche annuaria la unità di dio. Dal litto apparice assai chiaro la simio devono averta i Viaselmani, compeendendo in eò stessa il principio fondamentale della religiono loro; e la stima fa, ed è invero grandissima, si che in antico la medievano nelle loro monete, ed ora se ne valgono nei più gravi monenti della vita, la attribuiscono il valore d'una terra parte del Corano, la revirono au spodor, i ne recino presso i c'indire, ricordando come Manentio dicesse che.

Numero su custa.

<sup>\*</sup> Sura II, 256, 257, fino alla parota الونَّقي

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Sura exii, 1, 2, 3.

<sup>1</sup> Sura LXL 13.

ripetuta undici volte di seguito per alcuna persona, s'ottiene la salnte di essa e la propria. Onesta Sura, una delle più corte, e pertanto posta quasi ultima nel Corano, puossi eredere delle prime recitate da Maometto, a eui era necessario sovrattutto il ben distinguere la sua religione da ogni altra dell'Arabia di quei di. Laonde ei proclamava in essa: dio uno e non generatore, per separarsi dagli Ebrei ebe, a sun avviso, tenevano Ezra (da lui ebiamato Ozair) siccome figlio di dio: ' il proclamava : non generato per altontaparsi dai Cristiani, ai quali attribuiya la eredenza ehe Gesù Cristo fosse nato da dio a guisa degli altri nomini. Per ultimo colle parole, non riportate in questa manopola, che dio non ha chi gli somiali, staccavasi dai magi e dagli idolatri. La opinione attribuita da Maometto agli Ebrei sembra nutrissero alcuni di essi a Medina, od in Siria," ma non sembra egualmente fosse tra i Cristiani chi nutrisse l'altra di eui egli li accusa. E poichè ho ricordato il cristianesimo, e ciò ehe ne pensava il profeta dell'istamismo, non sarà inopportuno il dire ch'egli mostrò ovunque la maggiore stima di Gesù; per il che i Musulmani, appreso a venerarlo da lui, aggiustarono piena fede ai miracoli ebe i Cristiani andavano bandendo, e ne aggiunsero ancora molti altri. Na sugli ammalati specialmente riconobbero la virtù di Cristo: e però dicono che Galeno, il quale fanno suo contemporaneo, gli mandasse un nipote per averne insegnamenti, e non v'andasse egli medesimo solo perchè non glielo permetteva la sua vecchiaia. 2 Per questa stessa venerazione voltero dovesse no di recar giovamento alla loro fede, e credettero ch'egli tornerebbe sulla terra per combattere l'Anticristo, per unire l'islamismo e il cristianesimo in una religione sola. Ma i Persiani pongono il suo ritorno per tre ragioni: per isconfiggere l'impostore, una specie d'Antimaometto creato ad imitazione dell'Anticristo; per ammogliarsi, stando ora la perfezione umana nel matrimonio, e dovendosela

Years i force il più grande personaggio dell' speca del sounde tempio; qu'i, pareggiate a la maga del seinembas ridgiore, le tercità lei super mercenzi parz, richiatro dila van memoria ed cerità il libre della legar, e, maestra in quente, obbe del rano popia il tabe di asfer, delle controli. Il altre della legar, e, maestra in quente, obbe del rano popia il tabe di asfer, delle controli. Espiciate di Manuenti, priorita si quoi pers, reggiamo di Serri-erronal, e nel desqualche delirer elevo escrera adata si pericia particologii cui: - Gone potrono si a tegesiri vi si sotto qualche delle controli. - Gone potrono del reggiari vi si sotto della della della controli. - Gone potrono della reggiari vi si sotto della della della controli. - Gone potrono della controli.

<sup>9</sup> Sacy, Chrestomathie arabe, I, 308.

<sup>1</sup> Chardin, Voyages, II, 198.

peruì procurare Gesti; e per subire la morte, con ciò sia che dio non voglia che persona se ne essenti. Alcana volta i Musulmani elevano si alto i footatore del cristilanesimo da far nascere forte il dubbio se non superi nella fero opianone lo stesso Manonetto. Infatti un pocta persiano dievaz che l'uno modifito ha tutta lo coosolatione dala parula di lui, l'aonia dal suo none ha la via e la forza, e per cagion di lui stesso ha potenza d'innatarezi alla cootempiazione dei misteri della divinatia. Dal che paruni si manifesti che como il Manonettismo sorra dai priocipii di due religioni, l'ebrea e la cristiana, così continuava oel suo svolgimento, amplisaodosi con tradizioni e con credenze di queste, o rimanendo survolgimento, amplisaodosi con tradizioni e con credenze di queste, o rimanendo percis seupre funtuante fra di loro, forsi anche fra l'attre religiosi dell'Assia.

#### XXXIII.

### PUGNALE.

ــنــصرالله 🕤

Nel soccorso di dio.

Chardin, Voyages, III, 192.

<sup>\*</sup> D'Herbelet, pag. 500.

<sup>3</sup> Chardin, Voysocs, II, 151.

<sup>\*</sup> Senza numero.

### XXXIV.

# PUGNALE.

[N\* 327.1]

اشا الله ا

Gió che vuole iddi

### XXXV.

# PUGNALE.

[N° 545.\*]

Oh tu che apri ogni porta, Apri a noi la porta migliore. Ibrahim-sciah.

<sup>1</sup> Numero su carta.
2 Numero su laita.

<sup>-</sup> Vadacio ed im

#### XXXVI.

## PUGNALE.

[N° 550, 1]

ما شا الله ١١٧٨ عنه ١

Ciò che vuole iddio. 1178 (1764-65).

### XXXVII.

# PUGNALE.

[N\* 551.\*]

وعِد (عَبِّدا) في مجد اله

r. che tu raccia assegnamento in maometto

Numero su latte

### XXXVIII.

# PUGNALE.

ما شا الله ١١١٠ نه ١١٠٠

Ció che vuole iddio. 1239 (1823-24).

### XXXIX.

# PUGNALE.

[N+ 558.\*]

توكلت لا (علي) الله ما شـــا الله ﴿

Ció che vuole iddio.

- ' Senta numero.
- . vemeto so mer

XL.

## GIAVELLOTTO.

[N+ 82, <sup>1</sup>]

يوسف سر يـــا الله ھ

Jusuf-sar. Oh dio. 1

XLI.

# SCIABOLA.

[No 93, 1]

6 KP W1 4

E non . . . .

1 Numero su carta.

Nel fodero.

 $^{\bullet}$  A me non è riescito di poter comprendere altre di questi segni, che trovanni sulla lama e sul fodero.

#### XLII.

## SCIABOLA.

[N\* 512.1]

ب الله ٠

Numero su carta.

<sup>2</sup> È ripetuto più volte, ma in luoghi diversi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ho posto dei puntini invece dei motti cha non nono arabi, e che a me non sarebbe riescito di

<sup>\*</sup> Queste parole sono ripetute da ambe le parti della sciabola.

ان ينصركم الله فلا غالب الله نصرك عزيز ونصر لك فاصربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان يا الله يا سلام

انت مولسنا فانصرنا على القوم اللافرين في فقطع دابر القوم الذين ظاهرا والحد لله دب العالمين في

TTY

Oh dio.

Soccorso da dio e vittoria prossima; e annunzia la buona novella ai credenti. Dio il migliore custode, egli il più clemente de clementi. E apri...

Oh leone, oh valoroso, oh aiutatore, oh Maometto.

Concedemmo a te una vittoria manifesta.

Oh die proteggi coloro che proteggono la religione, e contaci tra loro.

Maometto

Maometto

Rigetta quelli che rigettano la religione, e non contarci tra loro.

Perdonaci, cancella le nostre colpe, ed abbi misericordia di noi. <sup>a</sup>

.... E die arriva a ciò ch' ei vuole.

Pace (conceda) die a te (?).

......

Non (v'ha) eroe che Ali, non (v'ha) apada che Dsolfekar. Oh solo degno di lode, oh Possente.

Se vi specorre iddio nessuno vi vince. \* Dio il tuo aiuto è potente.

......

E un soccorso (di dio) a te.

Percoteteli sopra il collo, e percoteteli su le dita. e

Oh dio, oh salute.

Tu sei il nostro Signore, aiutaci contro gli infedeli. <sup>7</sup> E furono amnichiliti dal primo all'ultimo gli iniqui: ne sia lode al dio signore dell'universo. <sup>8</sup>

1221 (1806-1807).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corano, Sura LXI, 13.

<sup>1</sup> Id., XII, 64.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Id., n, 286.

<sup>\*</sup> Id., x11, 21.

<sup>4</sup> Id., nr, 154.

<sup>1</sup> Id., 11, 286.

<sup>1</sup> Id., vr., 45.

#### DIO IL MIGLIOR CUSTODE, EGLI IL PIÙ CLEMENTE DE CLEMENTI.

Questo versetto è tratto dalla Sura di Giuseppe, che dicono divulgata da Manonetto allora quando gli Ebrei, per aver prova della sua scienza nelle cose sacre, il facevano richicdere dai primati della Mecca, del come i figli di Giucobbe passassero di Siria in Egitto, e quale fosse la storia di Giuseppe. Per avviso dei Musulmani, è una Sara così gradita a dio che chi la reciti, o la insegni alla sua famiglia e a'suoi servi ha sopportabili le angustio della morte, diventa fornito di tale virti da non dover invidiare assusuo dei credenti. Tuttavia alcani, attachendo alla storicile narrate in essa, non la ricondotre ed Clorano, e funno tra questi gli Agiarediti della setta dei Kharegiti. Le parole qui riportate pone Manonetto in bocca a Giacobbo allorche i figli di lui, ritornati d'Egitto, volevano condurre cobi li Tatello Beniamion.

Dupo una invocazione a dio, perchè sieno protetti i protettori della religione, rigettala i quelli de la rigettano, vengono lo parole. Perdonesti; cancella Irinoter colpa, ei abbi misricordia di noi, che leggoni nell' ultimo versetto della Sura seconda. Inforno a questo, el al verso da cai è preceduto nel Corano stesso, et inferienco il segonote deto del perdebia: a Dea milia anni annanzi di crareri intensiona i segonote deto del perdebia: a Dea milia anni annanzi di crareri della colla terra di seriose il Corano, lo pose sotto il son trono, e ne calò due versetti, che sono il siglito della Sura della vacca (cio gi alutina di questa); pei si leggono in alcuna casa senza allostanarne Statua per tre notti.

Segue un verso della Sura di Giuseppe sulla possanza divina, ed uno della Sura di Amran, dove si ripele presso a poco lo stesso pensiero, riferendosi all'aisto di dio nella battaglia: ser si sectorre Iddio, nesuno vi orioce. E si chiamò da Amrana o Amran', quantanque non si tratti dei figli di questo, Mocè, Arone e Niriana, sibbene di Maria, di Gesà, di Giovanni Battista e di Zaccaria. Ma chi intitolò così la Sura il fece errosamente, credendo che la Maria venerata dai Cristiani fosse la medesima Maria, o Miriam, rammentata nelle storie degli Ebrei, ciol la figlia d'Amram.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sui Kharegiti, vedi la quarta iscrizione, pag. 45.

<sup>1</sup> Marracci, Refut. in Suram 11, 101.

#### PERCOTETELI SOPRA IL COLLO E PERCOTETELI SU LE DITA.

Con queste parole, della Sura ottava, narra Maometto come iddio ordinasse agli angeli di sconfiggere i nemici dell'islamismo nolla battaglia di Bedr; dopo la quale battaglia promnigò il profeta la Sura stessa a terminare le discordie sorte per la divisione del hottino. Imperocchè lo pretendevano quelli che lo avevano raccolto, quelli che avevano combattuto, e gli Ansariti rimasti a guardia del Profeta. Maometto per allora lo distribuì in parti egnali tra i snoi soldati, ma volle che in avvenire la quinta parte s'offrisse a dio, si desse a lui, ai proprii parenti, ai poveri, ed ai viaggiatori, e il rimanente si dividesse ad un modo tra' Musulmani. E qui il Profeta, che voleva handita ogni diversità di mezzo agli nomini, e li dichiarava eguali fra loro come i denti d'un pettine, i nel distinguere sè ed i suoi dagli altri credenti, poneva principio, senz' avvedersene, a quella nohiltà religiosa, causa più tardi delle più feroci discordie e dei più gravi danni nell'islamismo. Segnendo il suo esempio, Omar creò poi i divani, registri ove notavansi le entrate pubblicho da una parte e i nomi dei Musulmani dall'altra. nei quali i più prossimi parenti del profeta, e i più antichi credenti avevano il primo posto e le pensioni maggiori. E però ad Abbas, zio di Maometto, erano concessi persino ventiquattromila dirhem, dodicimila ad Aiescia, diecimila all'altre madri dei credenti, cioè alle vedove del profeta, cinquemila a ciascuno che avesse abbracciato l'islamismo innanzi la battaglia di Bedr, tenendo solamente in conto l'anzianità nella religione, o i servigi prestatile,

> E FURONO ANNICHILITI DAL PRIMO ALL'ULTIMO GLI INIQUI: NE SIA LODE AL DIO SIGNORE DELL'UNIVERSO.

Ricorda qui Maometto che altri apostoli furono mandati prima di lui a gente la quale non volle prestar fede, e fu perciò distrutta da dio, ond'egli gliene rende lode.

<sup>1</sup> Hariri, Mecammet, edir. di M. De Sacy, pag. 34; veggasi Caussin, Essai sur l'histoire des Arabes, 111, 507.

\* Dirhem, corruzione della parola δραχρώ. Il valore del dirhem legale torna a 0,77 di lira ital.

#### XLIII.

## STENDARDO.

Nella freecia:

لا اله الا الله وكد رسول الله

Diritto: campo:

لا اله الا الله عد رسول الله

Diritto; lembo:

اتًا فتحنا لك فتحا مبينا لبغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك ومالتاخّر ويتمّ نهته علبك ويهديك صراطا مستقها وينصرك الله نصرا عزيزا هو الدب انزل السكينة في قلوب المو(منين)

Rovescio: campo:

نصر من الله وفتم قريب وبشر المومنين ﴿ يَا كُودُ

Rovescio; lembo:

الله لا اله الا هو الحيّ العبوم ك

Non (v' ha) dio che Allah, e Maomelto (è) l'inviato di dio. Non v'ha dio che Allah; Maometto (è) l'inviato di dio.

Certo noi ti abbiamo conceduto vittoria manifesta, perchè ti perdoni iddio le colpe che commettesti prima e quelle che commetterai dopo, e compia i suoi beneficii sopra di te, e ti

É lungo metri 2.3; largo 2.60.

diriga sulla via retta, e ti soccorra del suo potente soccorso. È egti che fa discendere la tranquillità nei cuori dei fedeli.  $^{\rm t}$ 

Soccorso da dio e vittoria prossima, e annunzia la buona novella ai credenti. 

Oh Maometto!

Dio, non v'ha dio fuori di lui, il vivente, l'eterno, ecc. 1

Questo stendardo fu da Costantinopoli mandato a Torino dal harone Romualdo Tecco, sicconic ricordo storico preziosissimo, essendo egli d'avviso che abbia appartenuto a Maometto II. E in tale avviso egli venne dallo aver posto mente alla forma dei caratteri, dal vederli pinti, anzi che ricamati, o tessuti, come fu uso dono Maometto II, e meglio per le notizie che ne raccolse, specialmente per quelle cho attinse dall'opera che si conserva manoscritta pella biblioteca annessa alla grande moschea di Costantinopoli, e che s'intitola: Meraviglie d'ispirazioni divine e di spirituali aiuti dell'ansar Ejub nella espugnazione di Costantinopoli la protetta. Ma non avendo io mai, in questo lavoro, atteso alla origino storica delle armi, che prendeva a studiare, lascerò ad altri il cercare se l'armeria di Torino possieda veramente sì grande tesoro. Solo hramo ricordare come, stando a quello che me ne scriveva il harone Tecco, questo stendardo, innanzi venire tra noi, sarebbe rimasto chiuso nel mausoleo di Abu-Ejuh, e come ve lo avrebbe fatto porre Maometto II, che innalzava tal monumento in onore di colui, che primo aveva condotte le armi musulmane sotto le mura di Costantinopoli. Quivi i sultani nsarono, ed usano tuttodi, di cingersi la scimitarra nel salire al trono. quivi pertanto se la cinse il sultano Abdul-Megid. E poichè gli prese vaghezza di mutare molte cose nel paese da lui governato, o volle togliere tutto che d'antico era nel mausoleo, tolse altresì lo stendardo cho si dice di Maometto II. ponendone, in luogo suo, altro ricamato nel proprio serraglio, e donando quello al custode del mausoleo stesso. Il qualc aveva in animo di dividerlo per venderlo, come cosa sacra, ai fedeli; nè al suo proposito sarebbe venuto meno se il barone Tecco non riusciva ad impedire l'opera distruggitrice, c ad ottenere quasi intero lo stendardo per farne dono all'armeria torinese, verso cui rendevasi anco nna volta henemerito.

<sup>&#</sup>x27; Corano, Sura xivili, 1-4

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gorano, Sura LXI, 13.

La maggior parte del verse 256 della Sura 11, che qui dovevani leggere, è scomparso.

#### XLIV.

### FRECCIA DI STENDARDO.

بسم الله المزئون الرحم لا الله الا الله ومجد رسول الله نصر من الله وفتح قريب وبشر المومدين يا فقاح ﴿

Nel nome di dio clemente, misericordioso.

Non (v'ha) dio che Allab, e Maometto (è) l'inviato di dio.

Soccorso da dio, e vittoria prossima, e annunzia la lusona novella ai credenti. Oh

apritore!

Democratic Charges

### ERRATA-CORRIGE.

| Pag. 8 | linea 23    | 5. Jahrii,                         | 5. Johrh.                         |
|--------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 9      | 30          | VI                                 | IV                                |
| 16     | 5           | Aggiungnai :                       | ما شا الله ۱۲۷۹                   |
|        | 16          | se non con suo permesso            | se sen quant' ei voglia           |
|        | 17          | alcuna pens                        | alcun travaglio                   |
|        | 26          | che sono stati beneficati : da lui | che sono stati beneficati da suj: |
| 17     | 4           | A4                                 | V4                                |
| 24     | 2           | recita:                            | « Recita ·                        |
| 93     |             | se non con suo permesso            | se non quant'ei voglis            |
|        | - 11        | alcuna pena                        | alcun travaglio                   |
| 27     |             | rispose                            | ; rispose                         |
| 29     | 7           | riuscirebbe incomodo               | sarebbe riuscito incomodo         |
| 34     | 4           | A4                                 | V4                                |
| 44     | 4           | entrare                            | subentrare                        |
|        | 12          | colti                              | eôlti                             |
| 48     | 24          | Boddisti                           | Buddisti                          |
| 55     | 22          | e però Hafiz,                      | e però Hafiz                      |
| 58     | 5           | Bervano                            | вестопо                           |
| 65     | 19          | scrita,                            | sciita                            |
| » is   | n più luogb | الله ا                             | الله                              |
|        | 13 e 15     | o Dio                              | oh Dio                            |
| 67     | 14          | o Dio                              | oh Dio                            |
| 77     | 7           | أبرقت                              | اب, قت                            |
| 79     | 8           | desideri                           | desiderii                         |
|        | 9           | : secondo                          | : Secondo                         |
| 82     | 3           | Mostafii                           | Mnstafk                           |
| 84     | 14          | والله غالبون على                   | وبالله غالبون على                 |
| 80     | 14          | nè per verità                      | nė, per verita,                   |
| ,      | ,           | se la religione dell'istam, é,     | se la religione dell'islam è,     |
| 94     | 8           | تاحر                               | تاخر                              |
| 97     | 3           | والله                              | والله                             |
|        | 16          | spacca                             | spezza                            |
| 98     |             | Musulmani i quali avendo figli     | Musnimeni, i quali, avendo figli, |
|        |             |                                    |                                   |

### INDICE DEL VOLUME.

| Depte  |          |     |      |     |  |  | Pa | 8 | 101 | XXII. Sciabola Pag.           | 92  |
|--------|----------|-----|------|-----|--|--|----|---|-----|-------------------------------|-----|
|        |          |     |      |     |  |  |    |   |     | XXIII. Armatura completa      | 93  |
| PREFA  | ZIONE.   |     |      |     |  |  |    |   | Ŧ   | XXIV. Maglia                  | 95  |
|        |          |     |      |     |  |  |    |   |     | XXV. Giavellotto              | 96  |
| 1.     | Sciabola |     |      |     |  |  |    |   | 3   | XXVI. Elmo                    | ivi |
| 11.    | Sciabola |     |      |     |  |  |    |   | 15  | XXVII. Elmo                   | 00  |
| 111.   | Sciabola |     |      |     |  |  |    |   | 37  | XXVIII. Elmo.                 | ivi |
| IV.    | Sciabola |     |      |     |  |  |    |   | 40  | XXIX. Elmo                    | 01  |
| V.     | Sciabola |     |      |     |  |  |    |   | 51  | XXX. Bracciale                | 'ni |
| VI.    | Sciabola |     |      |     |  |  |    |   | 64  | XXXI. Bracciale               | 02  |
| VII.   | Sciabola |     |      |     |  |  |    |   | 65  | XXXII. Bracciale              | 63  |
| VIII.  | Sciabola |     |      |     |  |  |    |   | 71  | XXXIII. Pugnale               | 05  |
| IX.    | Sciabola |     |      |     |  |  |    |   | 76  | XXXIV. Pugnale                | 06  |
| X.     | Sciabola |     |      |     |  |  |    |   | ini | XXXV. Pognale i               | ri  |
| XI.    | Fucile . |     |      |     |  |  |    |   | 77  | XXXVI. Pognale                | 07  |
| XII.   | Fucile . |     |      |     |  |  |    |   | 82  | XXXVII. Pugnale               | νí  |
| XIII.  | Fucile . |     |      |     |  |  |    |   | 83  | XXXVIII. Pugnale              | 08  |
| XIV.   | Fucile . |     |      |     |  |  |    |   | įvį | XXXIX. Pugnale                | T)  |
| XV.    | Sciabola |     |      |     |  |  |    |   | 84  | XL. Giavellotto               | 09  |
| XVI.   | Sciabola |     |      |     |  |  |    |   | ivi | XLI. Sciabola in              | ri  |
| XVII.  | Sciabola |     |      |     |  |  |    |   | 85  | XLII. Sciabola                | 10  |
| XVIII. | Sciabola |     |      |     |  |  |    |   | iri | XLIII. Stendardo              | 14  |
|        | Sciabola |     |      |     |  |  |    |   | 86  | XLIV. Freccia di stendardo 11 | 16  |
|        | Sciabola |     |      |     |  |  |    |   | 90  |                               |     |
| XXI.   | Sciabola | bip | arti | ta. |  |  |    |   | 91  | Errata-Corrige 11             | 17  |

### INDICE DELLE TAVOLE FOTOGRAFICHE.

| L     | Sciabola.  | CCCCLXXXXIV   | (494)     | illustrazione | a pag. | 2   | tav. | 1     |  |
|-------|------------|---------------|-----------|---------------|--------|-----|------|-------|--|
| 11.   |            | DXX           | (520)     |               |        | 15  |      | 1 . 2 |  |
| V.    |            | CCCCLXXXIV    | (484)     |               |        | 51  |      | 1     |  |
| VII.  |            | CCCCTXXALII   | (478)     |               |        | 65  |      | 1     |  |
| VIII. |            | CCCCLXXVII    | (477)     |               |        | 21  |      | £     |  |
| XI.   | Fucile.    | CXXVII        | correggi  |               |        | 77  |      | 3     |  |
| XXI.  | Sciabola.  | CCCCLXXXXVI   | (496)     |               |        | 21  |      | £     |  |
| XXII. | Armatura   | completa. LXX | EXUIT CON | reggi -       |        | 93  |      | 4     |  |
|       | Elmo.      | LXXXXIV       |           |               |        | 94  |      | 4 . 6 |  |
| XIV.  | Maglia.    | LXXXXV        | correggi  |               |        | 95  |      | 5     |  |
| XXVI. | Elmo.      | COLUMNIC      | (289)     |               |        | 96  |      | 6     |  |
| XVII. |            | cccxit        | (312)     |               |        | 100 |      | 6     |  |
| XXX.  | Bracciale. | LXXIV         | (74)      |               |        | 101 |      | Z     |  |
| (XXI  |            | LVIII         | (58)      |               |        | 102 |      | Z     |  |
| XXII. |            | XXIX          | (29)      |               |        | 103 |      | Z     |  |
|       |            |               |           |               |        |     |      |       |  |















Diritto Rovescio



























LVIII

XXXX













A. My. D. P.



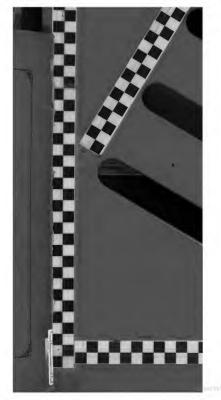







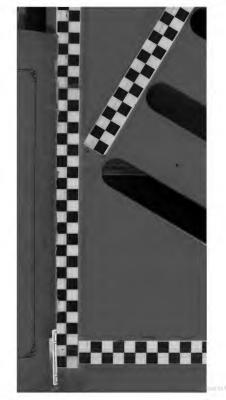

